

# Bodleian Libraries

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.



8° \(\Sigma\). 370



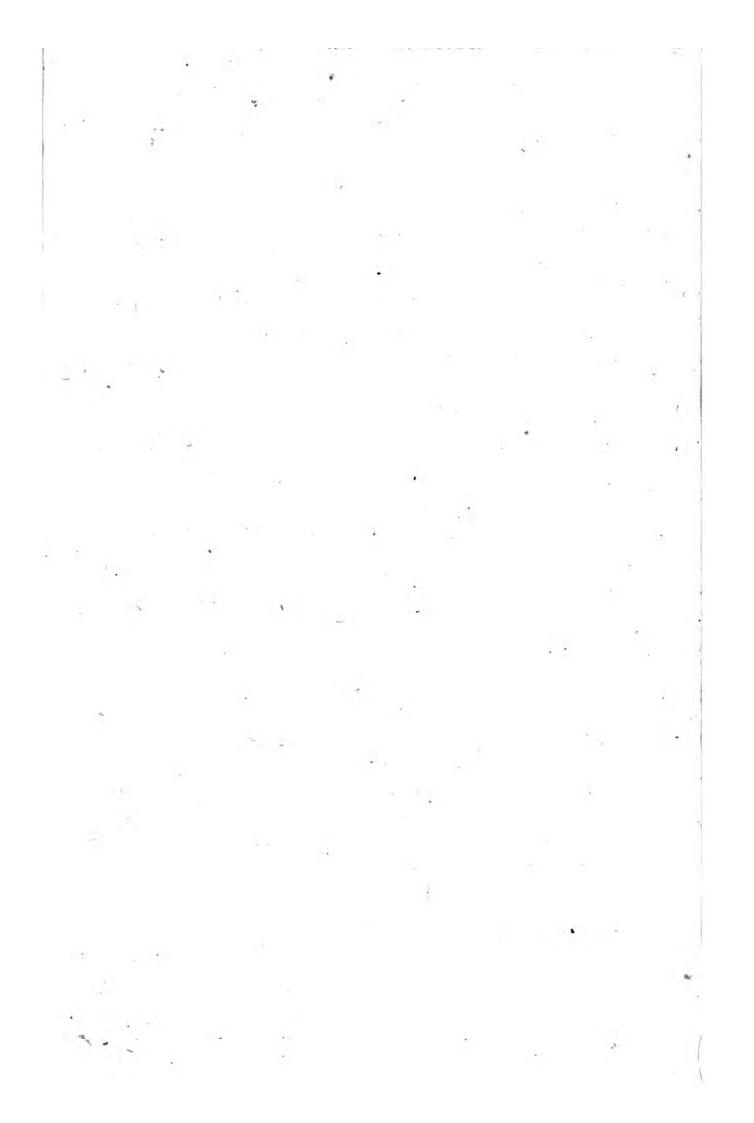

# DESCRIZIONE DELLA GRECIA

DI

# PAUSANIA

NUOVAMENTE DAL TESTO GRECO TRADOTTA

DA A. NIBBY

Membro ordinario dell' Accademia Romana di Archeologia.

VOLUME IV.



IN ROMA 1818.

Presso Vincenzo Poggioli Stampatore della R.C.A.

Con Approvazione

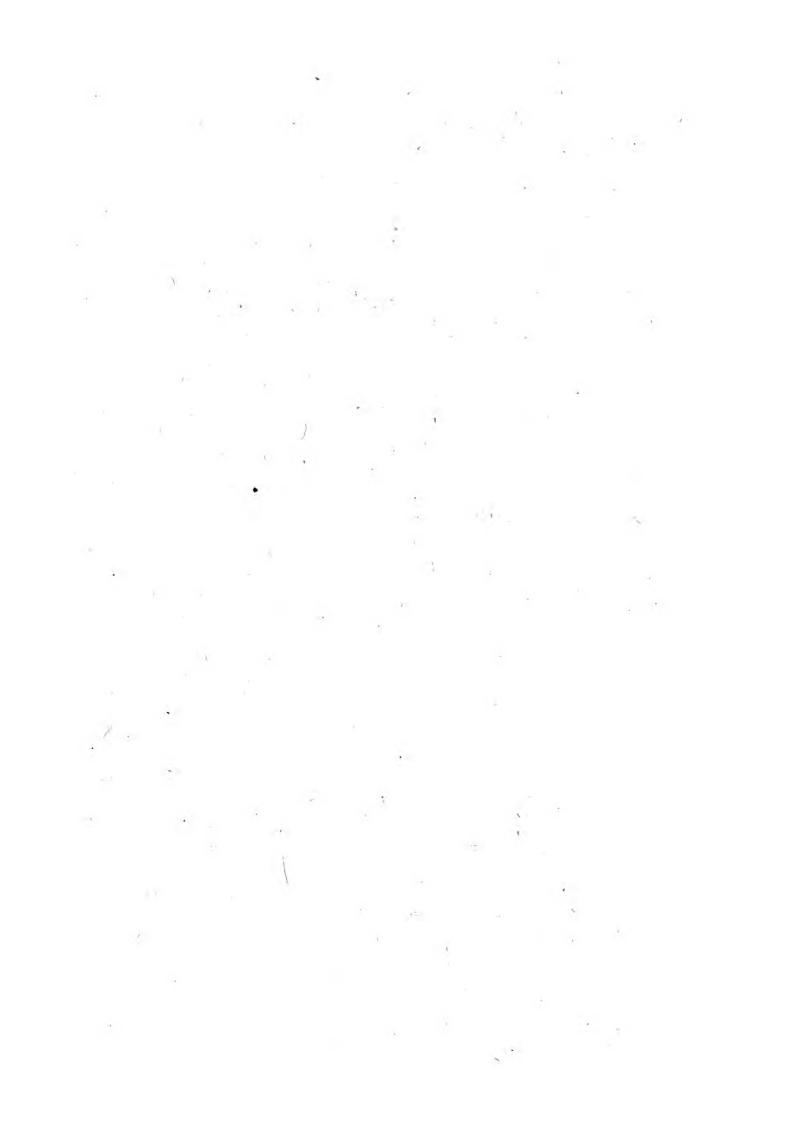

### DESCRIZIONE DELLA GRECIA

DI

# PAUSANIA

#### LIBRO DECIMO

DELLE COSE FOCICHE.

#### CAPO PRIMO

Origine del nome, e situazione della Focide - Guerre de' Focesi co' Tessali - I Focesi passano dal partito de' Persiani a quello de' Greci.

Pella Focide tutta quella, che è intorno a Titorea, e Delfo, è chiaro che fino da' tempi antichissimi questo nome avesse da un Corintio, Foco figlio di Ornizione. Non molti anni dopo prevalse, che tutta quella ancora che ne'nostri giorni è chiamata Focide avesse un tal nome, sendo passati con una flotta in questo paese gli Eginesi, insieme con Foco di Eaco. Rimpetto al Peloponneso, e verso la Beozia giungono i Focesi al mare da una parte a Cirra arsenale de' Delfj, e dall'altra ad Anticira. In quella parte che è avanti al golfo di Lamia i Locri Ipocnemidi sono di ostacolo che di là ancora i Focesi giungano al mare: imperciocchè questi sono, che abitano di là dalla Focide. Di là da Elatea poi gli Scarfesi, e di là da Jampoli, ed Abe quelli, che abitano la città

- di Opunte, e Cino arsenale degli Opunzi, sono i loro confini.
- 2. Le cose più illustri, che in comune abbiano avuto i Focesi sono queste. Ebbero parte nella guerra contro Ilio, e combatterono contro i Tessali prima ancora, che il Persiano contro i Greci si movesse: allora i Focesi mostrarono cose degne di essere rammentate. Imperciocchè a Jampoli, dove si aspettavano, che i Tessali avrebbero invaso il loro paese, avendo sepolto idrie di terra cotta, coprendole-sopra con terra, attesero la cavalleria de'Tessali: questi siccome nulla sapevano dell' astuzia de' Focesi non si avvidero di spingere i cavalli sulle idrie. Ivi i cavalli si azzoppicavano entrando i piedi loro nelle idrie, e gli uomini erano morti, e cadevano dai cavalli. Ma i Tessali salirono in maggiore ira di prima contro i Focesi, si raccolsero da tutte le città, ed andarono contro la Focide; i Focesi intanto stando molto in timore per tutti i preparativi de' Tessali al'a guerra, e non poco per la moltitudine de' cavalli, ed insieme col numero per l'esercizio ne' combattimenti de' cavalli, e de'cavalieri istessi, mandarono a Delfo a domandare al Dio come sfuggire l'imminente periglio; e venne loro l'oracolo:

L'immortal col mortale alla tenzone Da me si guida ed ambo alla vittoria; Ma più il mortale favorisco in quella.

3. Come i Focesi ebbero inteso queste cose, mandarono contro i nemici trecento uomini scelti, e Gelone per condottiere di essi, appena cominciata la notte, ingiangendo loro di osservare le cose de' Tessali più segretamente che avessero potuto, e di ritornare un'altra volta all'armata per le strade più sconosciute, e di non cominciare di loro volontà la battaglia. Questi scelti soldati perirono

tutti insieme essi, ed il loro condottiere Gelone per le mani de' Tessali, calpestati dai cavalli, e dagli uomini uccisi . E la disgrazia di essi colpì talmente i Focesi, che erano nel campo, che avendo nello stesso luogo raccolto le donne, i figli, e tutti gli altri beni, che potevano condurre, o portare, ed inoltre le vesti, l'oro, l'argento, e le statue degli Iddii, fecero una grandissima pira, ed in guardia di queste cose lasciarono trenta uomini, Era stato comandato a questi trenta, che se fosse avvenuto ai Focesi di essere nella pugna sconfitti, scannassero le donne, e i fanciulli, e posta tutta la preda, e le ricchezze sul rogo, e datovi fuoco, così essi ancora perissero, o ammazzandosi vicendevolmente, o gittandosi sulla cavalleria de"Tessali. Ed è per questo fatto, che tutti i consigli crudeli dai Greci, Disperazione Focese si appella.

4. Allora i Focesi uscirono subito contro i Tessali: erano loro capitani Reo Ambrissese, e Daifane Jampolita: costui comandava i cavalli, e l'Ambrissese i fanti. Colui, che avea un grande onore fra i comandanti era Tellia indovino Elèo, e le speranze della salute de Focesi erano tutte appoggiate sopra lui. Come vennero alle mani, allora si presentò agli occhi de' Focesi quello, che sulle donne, e sui figli avevano stabilito, e che la salvezza loro non era al sicuro, ma fluttuante, e perciò vennero ad ogni genere di fatti ardimentosi; avendo essi avuto il favore degli Iddii, riportarono la vittoria più illustre di quelle di allora, e così l'oracolo, che i Focesi aveano da Apollo ricevuto fu da tutti i Greci conosciuto. Imperciocchè il segno, che secondo il solito si dava dai capitani nelle battaglie, fu pe' Tessali Minerva Itonia, e pe' Focesi quello che diè loro il nome, Foco. Per questa azione i Focesi mandarono come donativi in Delfo, le. statue di Apollo, di Tellia indovino, e di tutti quegli altri, che furono loro capitani nella pugna, ed insieme con questi quelle degli Eroi ancora del paese: le immagini sono opere di Aristomedonte

Argivo.

5. Anche dopo i Focesi trovarono strattagemmi non inferiori alli primi. Imperciocchè mentre si accamparono gli uni contro degli altri nell'ingresso della Focide, cinquecento soldati scelti de' Focesi osservando il cerchio pieno della luna assalirono nella notte i Tessali, sendosi tinti di gesso, e rivestiti di armi imbiancate dal gesso. Allora dicono, che grandissima fu la strage de' Tessali riputando di essere più qualche cosa di divino, che un'assalto de' nemici, quello che nella notte avveniva. Fu Tellia Elèo, che machinò queste cose pe' Focesi contro i Tessali.

6. Dopo che in Europa passò l'esercito de'Persiani, dicesi, che i Focesi per necessità entrarono nel partito del Re; ma disertarono dai Persiani, e si schierarono co'Greci nella battaglia di Platèa.

#### CAPO SECONDO

Multa imposta dagli Anfizioni ai Focesi - Guerra sacra.

1. Ne'tempi seguenti furono essi di multa puniti dagli Anfizioni; nè posso bene trovare la verità di questo fatto, se fosse loro imposta la pena per essere colpevoli; o se i Tessali per l'antico odio, che aveano contro di loro furono gli autori, che i Focesi fossero puniti. Sendo essi scoraggiti per la grandezza della pena, e consolandoli Fi-

lomelo di Teotimo, non inferiore ad alcuno de'For cesi per dignità (la sua patria era Ledone una delle città Focesi) mostrò loro, che era impossibile per essi pagare la multa, e li persuase ad occupare il tempio di Delfo, dicendo fralle altre ragioni che persuadevano, che per parte degli Ateniesi, e di Lacedemone erano stati sempre in buona pace, che se i Tebani, o qualunque altro avesse con loro attaccato la guerra li avrebbero essi superati col valore, e collo spendere le ricchezze. Queste cose dette da Filomelo non dispiacquero alla moltitudine de Focesi, o nuocendo loro il Dio, o sendo essi stessi di natura da anteporre alla religione il guadagno.

2. Fecero i Focesi la presa di Delfo, sendo ivi Pritano Eraclida, ed in Atene Arconte Agatocle, l'anno IV. della Olimpidade CV., in cui Proro Girenèo vinse allo stadio. Sendosi essi impadroniti del tempio, furono subito ne' Greci radunati fortissimi eserciti di truppe straniere, ed i Tebani apertamente attaccarono con loro la guerra, sendo anche prima in differenza con loro. Il tempo, che durò la guerra fu di dieci anni continui, ed in una guerra così lunga sovente i Focesi, e le truppe mercenarie, che erano con loro, sovente quelle de' Tebani furono superiori. Datasi però una battaglia presso la città di Neone, i Focesi furono posti in fuga, e Filomelo nel fuggire gittossi da un alta, e dirupata rupe, e così perdè la vita. Era stata d'altronde dagli Anfizioni la stessa pena imposta a coloro, che aveano il tempio spogliato.

3. Dopo, che Filomelo morì, i Focesi diedero il comando ad Onomarco. All'alleanza de'Tebani passò Filippo di Aminta, e perciocchè Filippo vinse la mischia, Onomarco fuggendo, pervenuto al mare ivi dai propri seldati fu dardeggiato,

come quelli che aveano ricevuto la sconfitta per la viltà sua, e per la sua inesperienza nel comandare gli eserciti. Questo fu il fine della vita, che la fortuna diede ad Onomarco.

4. Crearono quindi condottiere con ampia facoltà il fratello di Onomarco Faillo. Dicono, che passasse al comando de' Focesi, e questo sogno avesse: fra i donativi di Apollo, vi era una imitazione di antico bronzo di uno cui di già eransi consunte le carni, e solo restavangli le ossa: si diceva dai Delfj essere un dono di Ippocrate medico; parve adunque in sogno a Faillo di essere simile a questo dono, e preso da una etista avverò il vaticinio del sogno.

5. Morto Faillo il potere de' Focesi passò in Faleco suo figlio: e dopochè Faleco ebbe l'accusa di usare de' beni sacri in particolare fu deposto. Passato con navi in Creta, insieme con quelli de' Focesi, che aveano il suo partito abbracciato, ed una porzione delle truppe forestiere, assediando Cidonia (perciocchè non volevano alla sua richiesta dargli danari) perdè la maggior parte dell'ar-

mata, ed egli stesso restovvi spento.

#### CAPO TERZO

Fine della guerra sacra - Città Focesi distrutte, e ristaurate - Altre guerre de' Focesi.

- 1. Dieci anni dopo la presa del tempio, pose Filippo fine alla guerra, Focese, e Sacra chiamata, sendo Arconte in Atene Teofilo, l'anno I. della Olimpiade CVIII., nella quale vinse allo stadio Policle Cirenèo.
  - 2. Le città de' Focesi, che furono prese ven-

nero eguagliate al suolo; ed il numero di esse fui Lilèa, Jampoli, Anticira, Parapotami, Panopeo, e Daulide. I nomi di queste fino dagli antichi tempi esisteva, ed entrò ne' versi di Omero. Quelle città poi che l'essere incendiate dall'esercito di Serse rese più insigni nella Grecia sono Eroco, Caradra, Anficlèa, Neone, Titronio, e Drimèa. Le altre ad eccezione di Elatèa, dapprima non erano illustri, Trachine la Focese, Medeone la Focese, Echedamea, Ambriso, Ledone, Fligonio, ed inoltre Sterri. Allora adunque furono rovinate le suddette, e le altre furono ridotte allo stato di villaggio ad eccezione di Abe. Gli Abèi non ebbero parte nella empietà, nè nella presa del tempio, nè nella guerra. Ai Focesi fu proibito di essere presenti nel tempio di Delfo, e nell' adunanza de'Greci, ed il suffragio loro fu dagli Anfizioni dato ai Macedoni. Col tempo però furono le città ai Focesi riedificate, e dai villaggi furono nelle loro patrie ricondotti, fuorchè alcune città a cui la debolezza loro originale, e la mancanza, nella quale erano allora di danaro, fu di ostacolo ad esserg riedificate: gli Ateniesi, ed i Tebani furono quelli, che li ricondussero, prima che i Greci avessero la rotta a Cheronèa.

3. I Focesi ebbero parte nel combattimento di Cheronea; e dopo presso Lamia, ed in Cranone combatterono contro Antipatro, ed i Macedoni, Respinsero i Galli, e l'esercito Celtico, con impegno maggiore degli altri Greci, vendicando il Dio di Delfo, ed in emenda insieme (a mio credere) delle antiche accuse. Questi adunque tali cose fere cero degne di memoria.

#### GAPO QUARTO

Panopea città - Tiadi - Città di Daulide, e suoi monumenti - Distretto Tronide.

1. Da Cheronea a Panopea vi sono venti stadi : è questa una città de' Focesi, se Città può nomarsi, non avendo nè palazzo publico, nè ginnasio, nè teatro, nè foro, nè acqua che ad una fontana discenda; ma dove si abita in tuguri rotondi, simili alle capanne ne'monti, sopra un precipizio. Malgrado ciò è questa una città di confine, e manda deputati al consiglio Focese. Dicono che la città abbia avuto nome dal padre di Epèo: i Focesi poi dicono di essere Flegi di origine, e che dal territorio Orcomenio nella Focide si rifuggiarono. Avendo veduto l'antico recinto di Panopea, credo che sia di sette stadi: e mi vennero in mente i versi, che Omero fece contro Tizio, dove chiama la città di Panopea insigne pe'cori: e quelli nella pugna sul cadavere di Patroclo dove dice, che Schedio d'Ifito, che sui Focesi regnava, e che da Ettore fu morto, abitava in Panopea. Di questo mi sembrò che ne fosse cagione il timore de Beoti (conciossiache in questo luogo è l'ingresso più facile dalla Beozia nella Focide), e che ivi abitasse il Re, come servendosi di Panopea per presidio; dall'altro canto non poteva congetturare perchè chiamò insigne pe' cori Panopea, prima che non ne fui ammaestrato da quelle, che presso gli Ateniesi, Tiadi sono chiamate.

2. Le Tiadi sono donne Attiche, che andando ciascun anno nel Parnasso, esse, e le donne de'Delfj celebrano i misteri di Bacco. E'legge, che quaste Tiadi nella via da Atene altrove, e presso de' Panopeesi facciano de' cori: e il soprannome da Omero dato a Panopea pare che voglia indicare il coro delle Tiadi.

3. Sulla via hanno i Panopeesi un edifizio non grande di mattoni crudi, ed in esso una statua di marmo Pentelico, che dicono essere Esculapio, ed altri Prometeo: ed adducono del loro discorso de'testimonj. Sul loro dirupo sono delle pietre, e la grandezza loro è di poco minore del carico di un carro, ed hanno il colore di fango, non già terroso, ma arenoso quale sarebbe di un alveo, o di un torrente: e tramandano un odore, che si avvicina assai a quello della pelle umana: dicono, che queste rinangano ancora di quel fango, di cui fu formata la specie umana da Prometeo.

4. Ivi sul dirupo è il monumento di Tizio, il circuito del tumulo è di circa un terzo di stadio.

Nella Odissea havvi il verso:

Sul suolo giace, e nella sua lunghezza

Nove pletri occupava: Ora dicono, che non cantasse ciò Omero della grandezza di Tizio, ma che dove Tizio fu posto, avea il luogo nove pletri di spazio. Cleone Magnesio di quelli, che sono vicini all'Ermo, diceva che quegli uomini non credevano ai paradossi, i quali non si incontravano mai in oggetti, che superano ogni raziocinio: ed egli disse, che era persuaso essere Tizio, ed altri quali la fama li vuole: imperciocchè, soggiunse, trovandosi in Cadice, sciolse le vele egli, e tutta l'altra turba dall'isola, secondo l'oracolo di Ercole : come tornava in Cadice, trovò un uomo marino rigettato sulla terra: esso occupava lo spazio di cinque pletri, e fulminato dal cielo era stato arso. Costui tali cose diceva. Da Panopea è settanta stadi distante Daulide. Gli abitanti di questa città non sono molti di numero, ma per statura, e fortezza
erano anche a mio tempo i più approvati de' Focesi.
Dicono, che alla città fosse imposto il nome dalla ninfa Daulide, e che Daulide fosse figlia del
Cefisso. V'ha chi ha detto, che il luogo dove fu
edificata la città, avea alberi folti, e che i boschi folti erano dagli antichi chiamati Dauli: e
perciò Eschilo ancora di Glauco di Antedonio chiamò daulo il mento barbuto.

5. In Daulide dicesi, che le donne misero innanzi a Tereo il figlio, e questo fu agli uomini il primo delitto commesso nella mensa. L'upupa poi, in cui la tradizione vuole, che Tereo fosse cangiato è un uccello, che di grandezza supera di poco la cotornice, ma ha sul capo le ali poste in forma di cimiero. E' degno di meraviglia, che in questo territorio le rondini non partoriscano nè schiudano le ova, e non farebbe ivi una rondine neppure il nido al tetto di una casa. Dicono i Focesi, che a Filomela, uccello anche essa, venne timore di Tereo, e perciò si allontanò dalla patria di Tereo. I Dauliesi hanno il tempio con statua antica di Minerva: il simulacro di legno più antico ancora, dicono, che da Progne fosse portato quì da Atene.

7. Nella Daulia è una regione detta Tronide: ivi è l'Eroo dello stipite di questa schiatta: dicono, che questo Eroe sia Santippo, uomo nelle cose di guerra non oscuro; altri vogliono, che sia Foco di Ornizione, di Sisifo. Ha adunque ogni giorno onori, e scannando i Focesi le vittime versano per un foro il sangue nel sepolcro; ivi è rito di consumare le carni. Da Daulide alle cime del Parnasso havvi una salita più lunga di quella, che da Delfo vi mena, ma non è così ardua.

#### CAPO QUINTO

Strada di Delfo - Delfo, e suo oracolo.

- 1. Da Daulide voltando alla via, che mena direttamente a Delfo, ed inoltrandosi a sinistra della strada, è un edifizio chiamato Focico, dove da
  ciascuna città radunansi i Focesi: l'edifizio è grande, e dentro di esso nella lunghezza vi sono colonne: con gradini si sale dalle colonne a ciascuna
  parte; e su questi gradini siedono quelli de' Focesi, che si radunano. Alle estremità non vi sono nè
  colonne, nè gradini, ma le statue di Giove, Minerva, e Giunone: quella di Giove è assisa, e da
  ambo i lati veggonsi, a destra Giunone, ed a sininistra Minerva.
- 2. Di là avanzandosi, si arriva alla strada detta Schiste; in questa stessa via commise Edipo la uccisione del padre. E facea invero di mestieri, che memorie per tutta la Grecia de patimenti di Edipo fossero lasciate. Infatti sendo stato dato alla luce, e forategli con subbie i calcagni, lo esposero nella Plateide sul monte Citerone: Corinto, e la regione, che è sull'istmo, fu di Edipo la nudrice: la Focide, e la via Schiste, la scelleragine del suo parricidio sostenne: i Tebani hanno la fama delle nozze illecite di Edipo, e de' delitti di Eteocle. La via Schiste, ed il misfatto commessovi, fu ad Edipo il principio de' mali; e i monumenti di Lajo, e del domestico, che lo seguiva, sono nel centro del trivio, e sopra di essi sono ammonticchiate pietre seelte: dicono, che Damasistrato, che regnava in Platea, s'imbatte ne' cadaveri, che giacevano esposti, e diè loro sepoltura.

3. La via grande di là a Delfo diviene più erta, e più difficile ad un uomo anche lesto. Molte cose sopra Delfo stesso raccontansi, e più ancora sull'oracolo di Apollo. Imperciocchè dicono, che ne'tempi più antichi vi era l'oracolo della Terra, e che Dafne dalla Terra per Profetessa vi era stata posta: costei era una delle ninfe del monte. Havvi ne' Greci un poema, i cui versi Eumolpj son detti, e li attribuiscono a Musèo di Antiofemo: si dice adunque in questi, che l'oracolo era in comune di Nettuno, e della Terra, e che questa da se stessa rispondeva, e Nettuno negli oracoli avea per ministro Pircone; i versi dicono così:

Tosto il detto narrate della Terra

E insieme di Nettun, Pircon ministro.

Dopo, affermano, che ciò, che apparteneva alla Terra, fu da lei concesso a Temide, e che da Temide Apollo l'ebbe in dono, il quale diede a Nettuno invece dell'oracolo Galauria, che è infaccia a Trezene. Udii ancora, che de'pastori s'incontrarono nell'oracolo, e dal vapore furono riempiuti del Nume, ed inspirati da Apollo diedero oracoli.

4. E' molto forte, e universale parere, che Femonoe fu la prima profetessa del nume, e la prima cantò l'esametro. Beo, donna nazionale, facendo un inno a Delfo disse, che l'oracolo fu al Dio edificato da gente venuta dagl' Iperborei, e fra questi da Olene, e che costui diè per la prima volta oracoli; ed il primo cantò l'esametro: queste cose cantò Beo:

Quì il memorando oracolo fissaro Agièo divino, e Pagaso Iperborei. Ed enumerando gli altri Iperborei, sul fine dell'inno nomò Olene:

> Olene, che di Febo il primo vate Il primo ordì de' versi antichi il canto.

Ma ciò, che a nostra memoria è venuto, non appartiene ad altri, che al vaticinio delle donne.

5. Affermano, che ad Apollo il tempio più antico fosse fatto di lauro, e che ivi i rami fossero portati dall'alloro, che è in Tempe. Così questo tempio avrebbe avuto la figura di una capanna. Quindi, secondo ciò, che dicono i Delfi, dalle api fu fatto il secondo tempio, cioè dai favi di esse, e dalle ali: e dicono, che questo da Apollo fosse agl'Iperborei mandato. Si narra ancora, che edificò il tempio un Delfio, di nome Ptera, e perciò il tempio ebbe il nome dal fondatore: e da questo Ptera dicono, che una città di Creta coll'aggiunta di una lettera, Aptera fosse nomata. Imperciocchè il racconto, che alla pteri (felce), che cresce su i monti si appartiene, che cioè da questa ancora verde intrecciassero il tempio, questo racconto neppure lo aggiungo. Ciò, che sul terzo tempio si narra, cioè, che era di bronzo, non è nulla da meravigliarsi, poiche Acrisio ancora un talamo di bronzo fece alla figlia, e ne' Lacedemonj anche a'nostri giorni si vede il tempio di Minerva Galcieca. Il foro, che i Romani hanno, è una meraviglia per gli altri ornamenti, e presenta il tetto di bronzo: così il tempio ancora di Apollo non sarebbe fuori della verosimilitudine, che fosse tutto di bronzo. Nelle altre cose la tradizione non ci persuase, cioè nè che il tempio fosse lavoro di Vulcano, nè che vi fossero le cantatrici di oro, che Pindaro cantò essere sul tempio:

E di sotto cantavano al soffito

Le auree donzelle.

Costui cantò queste cose ad imitazione (a mio credere) delle Sirene di Omero. Nè trovai circa il modo, nel quale il tempio venne distrutto, che fosse raccontato nella stessa maniera: imperocchè

altri dicono, che cadesse in una voragine, altri affermano, che dal fuoco fosse liquefatto. Il quarto tempio fu lavorato da Trofonio, ed Agamede, e rammentano, che fosse fatto di pietra: arse questo, sendo Arconte in Atene Ersiclede, nell'anno I. della Olinpiade LVIII., nella quale vinse Diogneto Crotoniata. Il tempio, che oggi si vede, fu al Dio edificato dagli Anfizioni coi beni sacri, e ne fu l'Architetto un certo Spintaro Corintio.

#### GAPO SESTO

Fondatore di Delfo - Città di Licorea - Perchè Delfo abbia il nome di Pito.

- t. Dicono, che la città antichissima fosse qui edificata da Parnasso, e che costui era figlio della ninfa Cleodora: e siccome agli altri così detti Eroi, gli attribuiscono per padre il Dio Nettuno, e Cleopompo mortale, ed affermano, che da questo Parnasso fu imposto al monte il nome, e dallo stesso, Parnassio fu nomato il bosco: la divinazione degli augelli, che da quelli alberi volano, soggiungono, che fu un ritrovato di Parnasso, e che questa città fu coperta dal diluvio, venuto a' tempi di Deucalione.
- 2. Tutti quelli, che poterono scampare dalla tempesta, nelle caverne de' lupi si salvarono sulle punte del Parnasso, avendo per guida nel viaggio tali bestie, e la città, che edificarono, fu perciò chiamata da loro Licorea. Un altro racconto si aggiunge al primo, che ad Apollo nacque dalla ninfa Coricia Licoro, e da costui la città Licorea, siccome dalla ninfa l'antro, Coricio fu nominato. Si narrano queste cose ancora: che a Jamo di Licoro nacque una figlia Celeno, e che Delfo, dal quale

17

la città ebbe l'odierno nome, nacque di Celeno di Jamo, e di Apollo. Altri vogliono, che un tal Castalio indigena ebbe una figlia Tia, la quale fu la prima sacerdotessa di Bacco, e celebrò i misteri in onore del Dio, e da questa anche dopo, tutte quelle, che per Bacco divengono furiose, Tiadi furono dagli uomini chiamate: credono adunque, che Delfo sia figlio di Apollo, e di Tia. Altri poi gli danno per madre Melena figlia del Cefisso.

3. Ne' tempi seguenti i vicini, Pito ancora, e non Delfo solo chiamarono la città: siccome Omero ancora nel catalogo de' Focesi ha cantato. Quelli, che vogliono tessere genealogie in tutte le cose, dicono, che Pizio fosse figlio di Delfo, e credono, che da lui, che regnovvi, la città il nome avesse. Il racconto più universale vuole, che qui si corrompesse uno saettato da Apollo, e che perciò la città avesse il nome di Pito: imperocchè in quel tempo dicevano Pythesthai le cose, che si corrompono: e perciò Omero cantò, che la isola delle Sirene fosse ripiena di ossami, perchè quelli uomini, che il loro canto ascoltavano, si corrompevano ( epythonto ). Quello morto da Apollo dicono i poeti, che fosse un dragone posto dalla Terra alla custodia dell' oracolo. Si racconta ancora, che a Crio, che regnava nella Eubea, nacque un figlio contumelioso, e spogliò costui il tempio del Dio, e saccheggiò le case de'ricchi. Come veniva un'altra volta contro di loro, i Delfi supplicavano Apollo, che allontanasse da loro il pericolo imminente, e Femonoe, che era allora profetessa, rispose loro in esametri:

Febo la grave sua saetta tosto
Scaglierà contro chi il Parnasso guasta,
A lui del sangue purgheran le mani
I Cretesi; ma non morrà la gloria.
PAUSANIA

#### CAPO SETTIMO

Saccheggi del Tempio di Delfo-Giuochi Pizj.

- Pare, che dapprincipio il tempio di Delfo fosse da molte genti insidiato. Questo ladrone Euboese, e negli anni seguenti la nazione de' Flegi, ed inoltre Pirro di Achille lo assalirono; e una porzione dell'armata di Serse, e quelli, che per più tempo specialmente le ricchezze del Dio invasero, i potenti de' Focesi; e l'esercito de' Galli. E non dovea essere esente da quel disprezzo, che per tutte le cose Nerone mostrava, il quale tolse ad Apollo cinquecento statue di bronzo di Iddii, e di uomini.
- 2. Rammentano, che il più antico combattimento, sul quale posero i premi, fu il cantare un inno al Dio: e cantò, e vinse al canto Crisotemide da Greta, di cui il padre Carmanore, dicesi, che purgasse Apollo. Dopo Crisotemide ricordano, che vincesse Filammone, e dopo lui Tamiri suo figlio, Di Orfeo poi per i suoi discorsi venerandi sulle iniziazioni, e per altro decoro, e di Museo per la sua imitazione in tutto di Orfeo, dicono, che non vollero mettersi nel combattimento di musica. Ed affermano, che Eleutere riportasse la vittoria Pitica colla sua voce alta, e dolce, e che non cantò la sua canzone. Si dice, che Esiodo ancora fosse dal combattimento espulso; perchè non ammaestrato ad accompagnare la canzone colla cetra. Omero venne in Delfo per domandare ciò, di cui avea bisogno, ma la sua abilità, come che ammaestrato a suonare la cetra, dovea per la disgrazia degli occhi essergli inutile.

3. Nella Olimpiade XLVIII., nella quale vinse Glaucia Crotoniata, nell'anno terzo di essa gli Anfizioni posero de' premi pel canto a suono di cetra, siccome in origine, e vi aggiunsero il combattimento ancora del canto a suon di tibia, e delle tibie: e furono proclamati vincitori un Cefallenio figlio di Lampo nel canto colla cetra, Echembroto Arcade in quello colla tibia, e Sacada Argivo colle tibie; riportò questo Sacada due altre vittorie nelle Piziadi, che seguirono questa. Allora dicdero ancora per la prima volta i premi agli Atleti, e i combattimenti, che in Olimpia si danno, ad eccezione di quello della quadriga, ed essi stessi fecero la legge, che i fanciulli fossero ammessi al corso lungo, ed al diaulo. Nella Piziade seguente non chiamarono più ai combattimenti per li premi, ma da quel tempo stabilirono, che il combattimento fosse con corone premiato: e tolsero quello del canto colla tibia, condannandolo perchè non era bello ad udirsi, imperciocchè il canto colla tibia era un esercizio di tibie mestissimo, ed élegie, e treni a suono di tibie cantati. Me ne fa fede il dono ancora di Echembroto, un tripode di bronzo dedicato ad Ercole in Tebe: avea il tripode l'inscrizione seguente:

ECHEMBROTO ARCADE POSE AD ERCOLE QUESTO DONO AVENDO VINTO NE'GIUOCHI DEGLI ANFIZIONI, ED AVEN-BO CANTATO AI GRECI CANZONI, ED ELEGIE.

Per questo fu abolito il combattimento del canto colla tibia. Vi aggiunsero ancora il corso de' cavalieri, e fu proclamato vincitore col carro Glistene tiranno de Sicionj. Nella ottava Piziade vi furono per legge aggiunti i citaristi a suono muto. E fu coronato Agelao Tegeate. Nella XXIII. Piziade vi aggiunsero il corso armato, ed in esso riportò l'alloro Timeneto da Fliunte, cinque Olimpiadi do-

po, che Demareto Ereese avea vinto. Nella Piziade XLVIII. stabilirono ancora, che vi fosse il corso della biga; e vinse la biga di Execestide Focese. Nella quinta Piziade dopo questa attaccarono al cocchio i polledri, e venne la prima la quadriga di Orfonda Tebano. Il pancrazio de garzoni, e la biga de' polledri, ed il polledro senza arnesi, furono ricevati molti anni dopo degli Elèi; il primo nella Piziade LXI., e vinse Laida Tebano: frappostane una dopo di questa, cioè nella LXIII. misero il corso col polledro senza arnesi, e nella LXIX. quello colla biga de' polledri: e col polledro senza arnesi fu proclamato Licorma Larissèo, e nella biga Tolomeo Macedone: imperciocchè del nome di Macedoni, siccome erano, si dilettavano quelli, che in Egitto erano chiamati Re.

4. La corona nella vittoria de' Pizj è di alloro, a mio parere, solo perchè la fama ha sparso,

che Apollo amasse la figlia del Ladone.

#### CAPO OTTAVO

Consiglio degli Anfizioni - Fiume Plisto - Acqua Castalia - Recinto sacro di Apollo.

1. A ltri credono, che qui fosse stabilito il consiglio de' Greci da Antizione di Deucalione, e che da questo quelli i quali vi si radunano ebbero il soprannome di Antizioni. Ma Androzione, nella storia Attica scrisse, che in origine venivano a Delfo dai luoghi vicini per radunarsi in consiglio dei deputati: e che quelli, che si adunavano erano nomati Antizioni; e col progresso del tempo prevalse il nome, che oggi hanno.

2. Affermano, che da Anfizione stesso fosse-

ro nel comune consiglio della nazione Greca raccolti tutti questi popoli: li Joni, i Dolopi, i Tessali, gli Eniani, i Magnesi, i Maliesi, gli Ftioti, i Dori, i Focesi, ed i Locri che confinano colla Focide, sotto il monte Cnemide. Ma avendo i Focesi occupato il tempio, e dopo dieci anni terminata quella guerra, vi fu un cangiamento ancora negli Anfizioni. Imperciocchè i Macedoni trovarono posto fragli Anfizioni, e da quel consesso furono allontanati, la nazione Focese, e de' Dori i Lacedemonj, i quali prima vi aveano parte: i Focesi per cagione della loro scelleratezza, ed i Lacedemonj in pena dell' alleanza de' Focesi. Avendo però Brenno condotto l' esercito de' Galli contro Delfo, i Focesi fra tutti i Greci mostrarono un impegno più grande nella guerra; e per questa azione ottennero di nuovo di entrare nel consiglio, e di ricuperare nelle altre cose l'antica dignità. L' Imperadore Augusto poi volle, che nel consiglio degli Anfizioni avessero posto anche i Nicopoliti, che sono presso l'Azio: che i Magnesi, i Maliesi, gli Eniani, e gli Ftioti fossero riuniti ai Tessali: e che i suffragi di questi, e de' Dolopi (perciocchè non esisteva più la nazione de'Dolopi) ne' Nicopoliti passassero.

3. Gli Anfizioni a' giorni miei erano trenta di numero. Da Nicopoli, dalla Macedonia, e dai Tessali, da ciascuna di queste, due di numero; dai Beoti poi (imperciocchè questi ancora ne' tempi più antichi abitarono la Tessaglia, ed allora chiamavansi Eoli), dai Focesi, e da Delfo, da ciascuno di questi anche due; dall' antica Doride, uno; anche i Locri, sì quelli chiamati Ozoli, che quei, che sono di là dalla Eubèa, mandano ciascuno un deputato; uno ve n' ha dell' Eubea, ed uno Ateniese. Le città poi di Atene, Delfo, e Ni-

copoli mandano deputati ogni volta che v'è consiglio; delle nazioni accennate, ciascuna città quando le tocca, e in un dato periodo di tempo entra

nel consiglio.

4. Entrando nella città, vi sono tempi l'uno appresso all' altro: il prime di essi non era, che rovine; quello, che segue è vuoto di simulacri, e di statue; il terzo contiene i ritratti di alcuni Imperadori Romani, ed il quarto si chiama di Minerva Pronèa. Delle statue, quella, che è nel pronao, dono de' Massalioti supera in grandezza la statua, che è dentro il tempio. I Massalioti sono una colonia di Focesi, porzione anche essi di quelli della Jonia, i quali da Focea fuggirono Arpago Medo. Avendo vinto colle navi i Cartaginesi. acquistarono il paese, che ora posseggono, e a grandi ricchezze salirono. Il dono de' Massalioti è di bronzo. Lo scudo di oro da Creso Lidio dato a Minerva Pronèa, fu detto dai Delfj, che venne rubato da Filomelo. Presso il tempio di Pronèa è il sacro recinto, Eroo di Filaco: costui ha presso i Delfi la fama di averli difesi nella invasione de' Persiani. Nella parte del ginnasio, che è a cielo scoperto, dicono, che un tempo era nato un cinghiale, e che Ulisse quando venne presso di Autolico, e insieme co' figli di lui diè la caccia alla fiera, allora ebbe dal cinghiale la ferita sopra il ginocchio.

5. Voltando dal ginnasio a sinistra, e scendendo non più (a mio parere) di tre stadi, trovasi il fiume soprannomato Plisto: questo Plisto scende a Cirra arsenale de' Delfi, ed ivi sbocca nel mare. Dal ginnasio salendo alla via, che mena al tempio, a destra della strada è l'acqua di Castalia, di gusto piacevole. Dicono, che desse il nome a questa sorgente una donna del paese, ed

altri un tal Castalio. Paniasi di Poliarco, che fece versi sopra Ercole dice, che Castalia era figlia di Acheloo, imperciocchè intorno ad Ercole dice:

> E co' rapidi piedi traversando Il Parnasso nevoso alfin pervenne Dove nascon le pure onde immortali Di Castalia Acheloia.

Udii ancora che l'acqua della fonte Castalia sia dono del Cefisso: questo fu cantato anche da Alcèo nel proemio sopra Apollo. Lo confermano ancora i Lileesi, i quali in giorni stabiliti gittano nella sorgente del Cefisso focaccie nazionali, ed altre cose, che sono ad essi di rito, e dicono, che queste ricompariscano di nuovo nella Castalia. La Città de' Delfi per tutto presenta una figura erta; nè diversa dal resto della città è la figura, che presenta il sacro recinto di Apollo: questo è assai grande, e giace nella parte più alta della città; ed è da spessi ingressi interrotto.

#### CAPO NOÑO

Doni dedicati al Tempio di Delfo - Doni de' Tegeati - de' Lacedemonj - Simulacro del cavallo Durio di bronzo dedicato dagli Argivi.

1. I utti quei donativi, che mi parvero degni specialmente di stima saranno da me rammentati; gli Atleti adunque e tutti coloro, che hanno combattuto ne' giuochi della musica, che furono per la maggior parte uomini di niun conto, non sono da me riputati affatto degni di cura; quelli atleti, poi che hanno lasciato qualche cosa in loro gloria, furono da me mostrati nel ragionamento sugli Elèi. Faillo Crotoniata non ha riportato vittoria in Olim-

pia; ma in Pito riportonne due al pentatlo, ed allo stadio la terza; combattè poi anche contro i Persiani in mare, avendo allestita una nave propria, e vi fece salire tutti que' Crotoniati, che in Grecia la loro dimora portavano; la sua statua si vede in Delfo. Questo è ciò che al Grotoniata si

appartiene.

2. Entrando nel sacro recinto si vede un toro di bronzo opera di Teopompo Eginese, e dono de' Corcirèi. Si narra, che un toro lasciando le altre vacche, e scendendo dal pascolo mugghiasse sul mare; ed accadendo ogni di la stessa cosa scese il guardiano al mare, e vide una innumerabile quantità di tonni; ed egli annunziollo ai Corcirèi. Questi, (imperocchè cercando di prendere i tonni invano si erano affaticati) mandarono ambasciadori a Delfo a consultare l'oracolo: e perciò sagrificarono a Nettuno quel toro, e subito dopo il sagrificio presero i pesci, ed il loro dono in

Olimpia, ed in Delfo è la decima della pesca.

3. Seguono subito i doni dedicati dai Tegeati delle spoglie dei Lacedemoni, Apollo e la Vittoria, e degli Eroi loro nazionali Callisto di Licaone ed Arcade, che diè il nome al paese, ed i figli di lui Elato, Afidante, ed Azane, ed oltre questi Trifilo: questo Trifilo non ebbe per madre Erato, ma Laodamia di Amicla Re di Lacedemone; ivi è collocato anche Eraso figliuolo di Trifilo: quelli, che hanno lavorato le statue sono, Pausania Apolloniata, il quale fece Apollo e Callisto; Dedalo Sicionio fece la Vittoria, ed il ritratto di Arcade; Antifane Argivo e Samola Arcade, i quali fece Trifilo, ed Azane; e l'Argivo Elato, Afidante, ed Eraso. Queste cose furono mandate dai Tegeati a' Delfo per aver fatto prigioni i Lacedemoni, quando questi andarono contro di loro.

4. Rimpetto a questi sono i doni de' Lacedemonj sugli Ateniesi; i Dioscuri, Giove, Apollo, e Diana: dopo di essi Nettuno, Lisandro di Aristocrito coronato da Nettuno, Abante, che allora come indovino seguiva Lisandro, ed Ermone, che la nave capitana di Lisandro governava. Questo Ermone fu fatto da Teocosmo Megarese, siccome colui che era stato ascritto alla cittadinanza de' Megaresi: i Dioscuri sono opera di Antifane Argivo, e l'indovino è opera di Pisone da Calauria de' Trezenj: Damia fece la Diana, il Nettuno ed inoltre Lisandro; ed Atenodoro, Apollo e Giove: ambedue sono Arcadi da Clitore. Dietro le statue descritte sono situate quelle di coloro, che contribuirono alla rotta data da Lisandro in Egopotami. Spartani stessi, o loro alleati: e sono questi Araco ed Eriante, Lacedemonio il primo, Beoto il secondo . . . . di là dal Mimante, di là era Asticrate. I Chii Cefisocle, Ermofanto, ed Icesio: Timarco poi e Diagora Rodj: e Teodamo Cnidio: da Efeso Cimmerio ed Eantide Milesio; questi furono fatti da Tisandro, quelli, che seguono poi da Alipo Sicionio, cioè Teopompo Midèo, Cleomede Samio, e dalla Eubea Aristocle Caristio, ed Autonomo Eretriese, Aristofanto Corintio, Apollodoro Trezenio, e da Epidauro nella Argolide Dione. Contigui a questi sono Assienico Achèo da Pellene, Tearete da Ermione, Piria Focese, Conone Megarese, ed Agimene Sicionio: da Ambracia, da Corinto, e da Leucade, Telecrate e Pitodoto Corintio, ed Evantida Ambraciota: in fine havvi Epicirida ed Eteonico Lacedemoni: dicono che queste siano opere di Patrocle, e Canaco.

5. Gli Ateniesi consentono, che la rotta avuta in Egopotami non avvenne ad essi giustamente; imperciocchè dicono di essere stati dai condottieri. traditi per danari; e che quelli, che i doni da Lisandro riceverono furono Tideo ed Adimanto: e in dimostrazione di ciò, che dicono allegano alcuni oracoli della Sibilla:

> E allora agli Ateniesi amari lutti Darà l'Altitonante, la cui forza Ogni altra vince, egli battaglia e guerra Porta alle navi per sempre perdute Dalla frode e malizia de'pastori.

Altri ne rammentano dagli oracoli di Musèo:

Fiera tempesta assale gli Ateniesi Per la malvagità de' condottieri Essi inganni useranno, e grave colpo Per loro soffrirà la patria terra, Ma impune non andrà simil delitto.

6. E ciò basti circa queste cose. Il combattimento di là dalla così detta Tirea, e de' Lacedemonj e degli Argivi, fu ancora questo dalla Sibilla predetto, che sarebbe stato indeciso per le due città. Ma gli Argivi credendo di essere restati superiori nell'azione mandarono in Delfo il cavallo Durio di bronzo, il lavoro del quale è di Antifane Argivo.

#### CAPO DECIMO

Statue dedicate colle spoglie della battaglia di Maratona - Doni de' Tarentini.

1. Sulla base che è sotto il cavallo Durio è una inscrizione, che le immagini ivi poste sono decima dell'azione di Maratona: queste sono Minerva, Apollo, e de' Capitani Milziade: de' così detti Eroi vi si veggono Eretteo, Cecrope, Pandione, Celeo, ed Antioco, quello che da Midèa

di Filanto nacque ad Ercole: ed inoltre Egèo, e de' figli di Teseo Acamante. Costoro diedero ad alcune delle Tribù in Atene il nome secondo l'oracolo ricevuto da Delfo. Vi è poi Codro di Melanto e Teseo, e Fileo: questi non sono di quelli, che hanno dato nome alle tribù. Furono queste statue fatte da Fidia, e per verità sono decima anche esse della pugna. Antigono, ed il figlio Demetrio, e Tolomeo Egizio, furono da loro ne tempi posteriori mandati a Delfo: l'Egizio invero per una certa benevolenza verso di lui, ma i Ma-

cedoni per timore.

2. Vicino al cavallo vi sono altri doni degli Argivi, che furono condottieri di quelli, che insieme con Polinice andarono contro Tebe, Adrasto di Talao, Tideo di Oeneo, i discendenti di Preto, Capaneo di Ippono, Eteoclo d' Ifi, Polinice, ed Ippomedonte figlio delle sorelle di Adrasto: vicino è stato fatto il carro di Anfiarao, e Batone, che sta sopra di esso per guidare i cavalli, e d'altronde attinente per la parentela ad Anfiarao: l'ultimo di loro è Aliterse. Queste sono opere d'Ipatodoro, e di Aristogitone, e le fecero come gli Argivi istessi dicono colle vittorie, che in Oenoe Argiva essì e gli alleati Ateniesi sopra i Lacedemoni riportarono. Per questa istessa azione (a mio credere) dedicarono gli Argivi quelli ancora dai Greci chiamati Epigoni. Perciocchè vi sono poste le immagini di questi ancora Stenelo, ed Alcmeone, il quale per l'età sua (io credo) fu ad Antiloco anteposto: dopo questi vengono Premaco, Tersandro, Egialeo, e Diomede: in mezzo fra Diomede ed Egialeo è Eurialo : rimpetto ad essi sono altre statue; queste furono dagli Argivi dedicate per avere avuto parte nel reintegramento de' Messeni con i Tebani ed Epaminonda. Vi sono le immagini di Eroi, Danao il più forte de' Re di Argo, Ipermnestra, come la sola delle sorelle, che serbossi pura nelle mani; presso di lei è Lincèo ancora, e tutta la loro stirpe, che siegue e perviene ad Ercole, ed anche

prima a Perseo.

3. I cavalli di bronzo, e le donne prigioniere sono dono de' Tarentini, e decima delle spoglie de' Messapi barbari limitrofi al paese de' Tarentini; ed opera di Agelada Argivo. Taranto è una colonia de' Lacedemonj; il fondatore ne fu Falanto Spartano. Allorchè Falanto andò a fondare la colonia, gli venne un oracolo da Delfo, che quando egli avesse sentito la pioggia a cielo sereno, allora avrebbe acquistato e regione e città. Ne' primi momenti nè considerando da se in particolare l'oracolo, nè comunicandolo ad alcuno espositore, approdò colle navi in Italia. Ma quando vinti i barbari non potè prendere alcuna città, o occupare paese, tornò a rammentarsi dell' oracolo, e gli parve, che il Dio avesse pronunziato cose impossibili, imperciocchè giamai sendo l'aere puro e sereno avez piovuto. E mentre stavasi tut: to scoraggito, la donna sua (imperocchè lo avea seguito da casa) in altre cose il suo buon animo per lui mostrava, e fra queste avendo posto fralle sue ginocchia la testa del marito, gli cercava i pidocchi: e per la benevolenza caddero a caso alla donna delle lagrime vedendo, che gli affari del marito non si erano avanzati in nulla, e sparse lagrime abbondanti, e (perciocchè bagnò il capo di Falanto) comprese l'oracolo (sendo, che avea essa il nome di Etra) e così nella seguente notte prese Taranto città de' barbari la più grande, e ricca di quelle sul mare.

4. Dicono, che l' Eroe Taranto, fosse figlio

di Nettuno, e di una Ninfa del paese, e dall'Eroe fossero imposti i nomi alla città ed al fiume: imperciocche Taranto siccome la città, anche il fiume si appella.

#### CAPO UNDECIMO

Tesoro de' Sicionj - Doni de' Cnidj - Tesoro de' Sifnj - Liparèi - Tesoro de' Tebani, Ateniesi e Potideati - Portico costrutto dagli Ateniesi, ed altri doni.

1. Vicino al dono de' Tarentini è il tesoro de' Sicionj: le ricchezze nè in questo, nè in alcun altro Tesoro più esistevano. I Cnidj portarono le statue in Delfo di Triopa fondatore di Gnido, che stà presso un cavallo, Latona, Apollo, e Diana, che scagliono dardi contro Tizio, co' quali è già nel corpo ferito. Questo cose stanno presso il tesoro de' Sicionj.

2. Dai Sifnj ancora fu per questa causa fatto un tesoro. La isola de' Sifnj avea miniere di oro, ed il Nume comandò loro di portare a Delfo la decima delle rendite: questi edificarono il tesoro, e portareno la decima: ma quando per avarizia mancarono di più portare il tributo, con una inondazione il mare fece loro sparire le miniere.

3. I Liparèi ancora dedicarono statue per avere vinto in mare i Tirreni. Questi Liparèi erano colonia de' Cnidj, e Cnidio, dicono, che fosse il condottiere della colonia. Che avesse nome Pentatlo, Antioco di Senofane Siracusano nella Istoria Siciliana lo afferma. Narra ancora che avendo edificato una città sul capo Pachino, che è in Sicilia, furono dagli Elimi, e da' Fenicj scacciati,

dopo essere stati dalla guerra oppressi ed occuparono le isole o deserte, che fossero, o discacciandone gli abitatori, le quali secondo i versi di Omero, di Eolo fino a' nostri giorni le chiamano. Di
queste abitano Lipara avendovi edificato una città,
e coltivano Jera, Strongile, e Didime, traggittandovi con navi. In Strongile apertamente nasce anche il fuoco dalla terra: ed in Jera un fuoco naturale arde sopra una punta dell' isola, e sul mare
vi sono bagni; nelle ore pomeridiane l'acqua è
mite; ma in altro tempo per lo bollire sarebbe forte lo scendervi.

- 4. Vi sono similmente i Tesori de Tebani, e degli Ateniesi fatti con spoglie riportate in guerra; nè so se i Gnidj, o per qualche vittoria, o per fare pompa di loro ricchezze ergessero il loro: dappoiché i Tebani dalla azione di Leuttri, e gli Ateniesi da quelli, che morirono in Maratona insieme perciò vi hanno i Tesori. I Gleonèi furono siccome gli Ateniesi afflitti dalla pestilenza: ma secondo un oracolo di Apollo sagrificarono un capro al sole nascente ancora, e (imperciocchè ottennero la liberazione dal male ) mandarono un capro di bronzo ad Apollo. De' Potideati di Tracia, e de' Siracusani, sono stati edificati i Tesori; quello degli ultimi per la rótta fatta soffrire agli Ateniesi; i Potideati poi lo fecero per religione verso del Nume.
- 3. Edificarono gli Ateniesi ancora un portico colle ricchezze, che essi riportarono nella guerra sopra i Peloponnesi, e le altre truppe Greche alleate di questi. Vi si veggono dedicati gli ornamenti delle estremità delle navi, e scudi di bronzo: la inscrizione, che è sopra queste cose enumera le città, delle quali gli Ateniesi mandarono le primizie della Vittoria, cioè di quelle degli Elèi

DEGIMO

de' Lacedemoni, di Sicione, di Megara, di Pellene degli Achèi, di Ambracia, Leucade, e Corinto istessa. Da queste battaglie navali, sembra anche a me, che si facesse il sacrificio a Teseo, ed a Nettuno sul così detto Rio. La inscrizione è sopra Formione di Asopico, e sulle sue gesta.

#### CAPO DUODECIMO

Sibilla Erofile - Città di Marpesso - Altre Sibille.

1. Si erge sopra la terra un sasso, sul quale i Delfj dicono, che stando una di nome Erofile, Sibilla di soprannome, e la più antica di questo nome, cantò gli oracoli: e ritrovai, che questa è come le altre molto antica, la quale affermano essere figlia di Giove, e di Lamia di Nettuno; e dicono, che essa la prima fra le donne cantò oracoli, e dagli Africani fu nomata Sibilla. L'Erofile poi più giovane di questa, sembra avere fiorito innanzi la guerra Trojana; e predisse negli oracoli, che Elena sarebbe stata allevata in Sparta per l'esterminio dell'Asia, e della Europa, e che per essa sarebbe stato preso dai Greci Ilio. I Deli rammentano un inno ancora di questa donna ad Apollo, e ne versi dà a se stessa il nome non solo di Erofile, ma di Diana: e sposa si dice di Apollo, e sorella, ed anche figlia: queste cose ella cantò sendo furiosa, ed invasa dal Dio. In altri oracoli dicesi figlia di una madre immortale, di una delle Ninfe, che sono sull'Ida, e di un padre mortale; e così dicono i versi:

Mortale stirpe e ancor divina ottenni Nascendo d'immortal Ninfa e di padre Che di pesci si nutre; e per la donna Dall'Ida venni, e la mia patria fue Marpesso rossa, sacra della madre; Aidoneo ha nome il fiume ch' ivi scorre.

2. Rimanevano ancora nell' Ida Trojano le rovine della città di Marpesso, ed in esse vi erano circa sessanta abitatori: la terra, che è intorno a Marpesso è rossastra, ed affatto arida, cosicchè il fiume Aidoneo ancora si nasconde nel paese, e ricomparso soffre lo stesso, finchè si perde affatto: a mio credere n'è causa l'essere l'Ida in questo luogo tenue, e cavernosa. E' Marpesso duecento quaranta stadi distante da Alessandria nella Troade. Quelli di Alessandria dicono, che questa Erofile sia stata Neocoro di Apollo Sminteo, e che sul sogno di Ecuba predicesse ciò, che sappiamo essere avvenuto. Questa stessa Sibilla passò la maggior parte de'suoi giorni in Samo; andò in Glaro ancora de'Colofoni, in Delo, ed in Delfo: e tutte le volte, che vi giungeva, ponendosi sopra questo sasso, cantava. Morì nella Troade: ed il suo sepolcro si vede nel bosco di Apollo Sminteo, e sul cippo si legge l'elegia:

Quella Sibilla, che la mente apersi Di Febo or sono in questo avello chiusa Preda de' vermi; Vergine loquace Fui già; ma ora eternamente muta Dalla Parca ho sortito questi ceppi. Giaccio però presso le Ninfe e questo Mercurio i' che d' Apollo ottenni parte Del dominio che allora possedeva.

Presso il monumento infatti havvi un Mercurio di marmo di figura quadrangolare: a sinistra scorre l'acqua in una fontana, e vi sono le statue delle Ninfe.

4. Gli Eritrèi (imperocchè contendono intorno ad Erofile con più impegno degli altri Greci)

mostrano il monte così detto Corico, e nel monte una spelonca, dicendo, che in essa sia stata partorita Erofile, e che fosse figlia di Teodoro pastore del paese, e di una Ninfa: che la Ninfa il soprannome avesse di Idèa, non per altra ragione, se non perchè i luoghi selvosi erano allora dagli uomini ide nomati. Il verso sopra Marpesso, ed il fiume Aidoneo, è dagli Eritrèi tolto dagli oracoli. Che quella dopo questa, la quale similmente diede oracoli, da Cuma negli Opici fosse, e Demo si appellasse, fu ciò scritto da Iperoco Cumèo. I Cumèi non possono mostrare alcuno degli oracoli di questa donna, ma fanno vedere nel tempio di Apollo un'idria non grande di marmo, e dicono, che in essa siano le ceneri della Sibilla: e vi fu scritto sopra ne' tempi posteriori il nome di Demo.

5. Presso gli Ebrei, che sono di là dalla Palestina, vi fu una donna fatidica, la quale ebbe nome Sabba; dicono, che costei avesse per padre Beroso, ed Erimante per madre: altri Babilonese, altri Sibilla Egizia la chiamano. Faennide figlia di un Re de' Caonj, e le Peliadi presso i Dodonèi anche esse vaticinarono inspirate da un Nume; ma non furono dette dagli uomini Sibille. Della prima si può sapere il tempo, in cui fiorì, e facilmente si possono leggere gli oracoli suoi; imperocchè nacque Faennide subito dopo, che Antioco preso Demetrio, si stabilì nel regno. Dicono, che le Peliadi fiorirono anche prima di Femonoe, e le prime fra

le donne cantarono questi versi:

Giove era ed è, Giove sarà, gran Giove:

Ed appellate chi produce i frutti

La Madre Terra.

6. Uomini fatidici dicono, che furono Eucloo Ciprio, e Musèo di Antiofemo Ateniese, e Lico di Pandione, e dalla Beozia Bacide invaso dallo spirito

delle Ninfe: di questi, ad eccezione di Lico, di tutti gli altri lessi gli oracoli. Tutte queste seno fino al mio tempo le donne, e tutti questi gli uomini, che da un Dio inspirati, dicono avere vaticinato: in molto tempo di nuovo potranno altre simili cose accadere.

## CAPO DECIMOTERZO

Bisonti - Doni degli Andri, de' Focesi, de' Farsali, de' Macedoni, de' Corinti, de' Tebani, e de' Fliansi, - Dono de' Mantineesi, de' Greci per la battaglia di Platèa, e de' Tarentini.

- 1. Dropione di Leone Re de'Peonj mandò a Delfo la testa di bronzo di un toro bisonte della Peonia.
- 2. Il bisonte è la bestia più difficile a potersi prender viva, e non vi possono essece reti così forti da resistere al suo urto. Si fa la loro caccia così: dopo che i cacciatori hanno trovato un luogo declive, che scenda in concavità, primieramente lo fortificano intorno con una forte palificata: dopo stendono pelli fresche nel declivio, e nella pianura verso la estremità di quello; che se non hanno pelli fresche, allora rendono sdrucciolevoli le secche con olio. Quindi coloro, che sono più bravi a cavalcare, spingono verso il luogo predetto i bisonti, i quali sdrucciolando nelle prime pelli, per lo declivio si rotolano fino a tanto, che non siano nella pianura portati: caduti là, dapprincipio trascuransi; nel quarto, o quinto giorno però la fame, e l'afflizione toglie a questi animali la maggior parte del loro furore. Quelli de'cacciatori, she hanno l'arte di nudrirli, portano loro, mentre

giacciono, il frutto del pino fruttifero della scorza anche più tenue spogliato: le bestie non toccherebbero altro alimento; finalmente strettili con legami li menano. Tale è adunque il modo, con cui

li prendono.

3. Rimpetto alla testa di bronzo del bisonte, havvi una statua rivestita di corazza, e di clamide sopra di essa; dono degli Andrj. I Delfi dicono, che sia Andreo loro fondatore. Le statue di Apollo, Minerva, e Diana sono donativi de' Focesi delle spoglie de' Tessali loro limitrofi, ad eccezione di tutti quelli, che i Locri Ipocnemidj tengono separati, e sempre nemici loro. Anche i Tessali di Farsalo, i Macedoni, che abitano sotto la Pieria la città di Dio, ed i Cirenèi de Greci di Affrica, dedicarono, questi ultimi, il carro, e Ammone sopra di esso; i Macedoni di Dio Apollo, che ha inviluppato la cerva; ed i Farsali Achille a cavallo, e Patroclo, che corre presso di lui, e del cavallo. I Corinti, ed i Dori dedicarono anche essi un tesoro: e l'oro de' Lidi era ivi serbato. La statua di Ercole è dono de' Tebani quando fecero co' Focesi la guerra chiamata sacra. Vi sono ancora le immagini di bronzo dedicate da' Focesi, quando nella seconda mischia disfecero la cavalleria Tessala. I Fliasi portarono in Delfo il Giove di bronzo, e insieme con Giove la statua di Egina.

4. Di Mantinèa di Arcadia è dono un Apollo di bronzo: questo non è lontano dal tesoro de' Corintj. Ercole poi, ed Apollo stanno attaccati al tripode, e combattono per quello: Latona, e Diana calmano Apollo, e Minerva Ercole: anche questo è dono de' Focesi, allorchè guidolli Tellia Elèo contro i Tessali. Le altre statue furono in comune lavorate da Diillo, ed Amiclèo; Minerva, e Diana da. Chionide. Dicono, che questi artisti fossero Corintj. E si racconta dai Delfj, che essendo Ercole di Anfitrione venuto a consultare l'oracolo, la profetessa Senoclèa non volle dargli risposta, a cagione della morte data ad Ifito, e che egli portò il tripode fuori del tempio, e la profetessa allora disse:

Altri il Tirinzio, ed altri il Canopèo Ercole sono.

Imperciocche prima ancora era in Delfo venuto Ercole Egizio; ed allora Ercole di Anfitrione rese il tripode ad Apollo, e da Senoclea fu ammaestrato di tutto ciò, che domandava. Ora, avendo i poeti conosciuta la cosa, vanno cantando la pugna di Er-

cole contro Apollo sul tripode.

5. In comune poi i Greci posero dalle spoglie riportate nell'azione di Platea, un tripode di oro sopra un dragone di bronzo. La parte di questo donativo, che era di bronzo, era fine a'nostri di intatta; ma i capitani de' Focesi non lasciarono così I'oro. I Tarentini mandarono a Delfo un'altra decima dalle spoglie riportate su i barbari Peucezi: i doni sono lavoro di Onata Eginese; ma fra questi vi sono opere di Galinto, immagini di fanti, e cavalieri: Opi Re de' Japigj venuto, come alleato ai Peucezi, è rappresentato come morto in battaglia; sopra di lui, che giace, sono l'Eroe Tarante, e Falanto da Lacedemone, e non lungi da Falanto un delfino; imperciocchè prima di giungere in Italia, dicono, che Falanto fece naufragio nel mare Crisseo, e che da un delfino fu portato a terra.

# CAPO DECIMOQUARTO

Scuri dedicate a Delfo-Doni de' Greci, che combatterono contro i Persiani - Dono de' Delfj -Statua di Frine.

1. Le scuri di Periclito di Eutimaco da Tenedo vi sono dedicate per un'antica tradizione. Dicono, che Cicno era figlio di Nettuno, e che regnava in Colone. Colone era edificata nella Troade, sendo posta verso la isola Leucofri. Avendo Gieno una figlia Emitea di nome, ed un figlio chiamato Tenne da Proclèa, la quale era figlia di Clizio, e sorella di Galetore, che Omero dice nella lliade essere stato morto da Ajace, perchè Caletore metteva il fuoco sotto la nave di Protesilao; e sendo costei morta prima, quella, che ebbe il suo posto Filonome di Craugaso, poichè accesasi di amore per Tenne, le sue malvagie voglie non avea conseguito, mentì presso il marito, dicendogli, che contro sua volontà Tenne avea voluto seco lei giacersi. Cicno si persuase per l'inganno suo, ed avendo messo entro di un'area Tenne insieme colla sorella, li fece gittare nel mare. Si salvarono i giovanetti presso la Isola Leucofri, e la isola ebbe il nome, che ha ora, da Tenne. Cicno però (imperocchè non dovea sempre ignorare di essere stato ingannato) navigò verso del figlio per confessargli la sua ignoranza, e perchè avesse l'errore suo perdonato. Approdato alla isola, ed avendo attaccato dalla nave i canapi ad un sasso, od albero, che fosse, Tenne per lo furore tagliolli. Perciò contro quelli, che ostinatamente niegano venne il proverbio, di uno, il quale una qualunque cosa abbia

tagliato con scure Tenedia. Dicono i Greci, che Tenne, difendendo il proprio paese, fosse morto da Achille. Col tempo i Tenedi per la loro debolezza si unirono a coloro, che occupano Alessandria nel continente della Troade.

3. I Greci, che fecero la guerra contro il Gran Re, dedicarono in Olimpia un Giove di bronzo, e in Delfo ancora Apollo, colle spoglie riportate nelle azioni navali al capo Artemisio, ed a Salamine. Si narra ancora, che Temistocle venne in Delfo, portando ad Apollo una parte delle spoglie Persiane. Ed avendo interrogato l'oracolo circa i doni, se li dedicherebbe dentro del tempio, comandogli la Pizia, che affatto dal tempio li trasportasse. E tali sono i versi dell'oracolo circa questo:

Nè di Persèo le spoglie ben ornate Osar portarmi dentro il tempio mio

Ma in fretta le rimanda alla tua casa. Ci meravigliammo adunque, perchè ricusasse da lui solo ricevere doni delle spoglie riportate su i Medi; ed altri riputarono, che il Dio tutte le altre cose ancora avrebbe similmente cacciato fuori, che venivano dalle spoglie Persiane, se, come Temistocle, gli altri ancora avessero interrogato Apollo prima di dedicarle: altri poi affermarono, che il Dio sapeva, che Temistocle sarebbe diventato supplice del Persiano, e che perciò non volle ricevere i doni, affinchè colui coll'averli dedicati non si fosse reso perpetuo l'odio del Persiano. Negli oracoli di Bacide si trova predetta la spedizione del Barbaro contro la Grecia: e prima l'avea cantata anche Eucloo.

4. Dono de' Delfj stessi, vicino alla grande ara è un lupo di bronzo. Dicono, che un uomo, avendo rubato alcune ricchezze del Dio, si nascose

DEC I  $\mathbf{M}$  O

coll'oro là, dove il Parnasso è più di alberi selvatici folto: mentre egli dormiva, assalillo un lupo, e l'uomo da esso su morto: e siccome tutti i giorni venendo il lupo alla città, urlava, credendo, che non fosse senza il volere del Dio, perciò seguirono la belva, ritrovarono l'oro sacro, e dedicarono un lupo di bronzo al Nume. Il ritratto dorato di Frinc fu fatto da Prassitele, anche egli suo amante; ma è un dono di Frine istessa.

# CAPO DECIMOQUINTO

Continua la enumerazione de' doni a Delfo - Oracolo di Faennide sulla invasione de' Galli - Dono degli Ateniesi - Dono de' Cirenei.

le cose, che seguono in questo canto, le due statue di Apollo, sono state dedicate, una dagli Epidauri, che sono in Argolide dalle spoglie Persiane, l'altra di esse dai Megaresi per avere vinto in battaglia presso Nisèa gli Ateniesi. De' Plateesi havvi un bue quando anche essi nel loro paese insieme cogli altri Greci respinsero Mardonio di Gobria. E di nuovo havvi due statue di Apollo, una è degli Eracleoti, che sono presso l'Eussino, l'altra è degli Anfizioni, quando imposero la multa ai Focesi per avere coltivato il territorio del Dio. Questo Apollo si chiama dai Delfi Sitalca. ed è della grandezza di trentacinque cubiti. Tutti que' Capitani, che ivi si veggono, e le statue di Diana, Minerva, e le due di Apollo, sono degli Etoli per avere sconfitto i Galli.

2. Che l'esercito de' Galli dalla Europa sarebbe passato in Asia per esterminio delle città, fu da Faennide predetto negli oracoli, una genera-

zione prima, che la cosa avvenisse :

E'allor dell' Ellesponto il varco angusto Passando resterà de'Galli l'oste Sterminatrice, che guasterà l'Asia: Più gravi danni e brevi avran dal Nume Quelli che presso alla marina stanno; Ma tosto fia che di Saturno il figlio In ajuto farà sorger contro essi Que' che dal toro l'origine trae; Questi farà su tutti i Galli scendere Il terribile di dello sterminio.

Chiamò figlio di un toro Attalo, che regnava in Pergamo, il quale fu dall'oracolo chiamato ancora Tauricorne. I Capitani della cavallerìa montati sopra cavalli, furono posti dai Ferèi presso di Apollo, per avere disfatto la cavallerìa Attica.

3. Gli Ateniesi dedicarono la palma di bronzo, con una statua dorata di Minerva sopra, colle spoglie riportate in quelle azioni, che sotto Eurimedonte nel giorno istesso vinsero in terra, e con navi nel fiume. Io vidi la doratura della statua di questo in varie parti danneggiata, e ne diedi la colpa a uomini malvagi, e ladri; ma Clitodemo il più antico di tutti coloro, che le cose nazionali di Atene scrissero, nel discorso Attico dice, che quando gli Ateniesi allestivano la flotta contro la Sicilia, allora una moltitudine innumerabile di corvi andò in Delfo, e beccarono questa statua, e co'rostri portarono via l'oro: e dice ancora, che l'asta, le civette, e tutto il frutto sulla palma, fatto ad imitazione dell'autunno furono anche dai corvi rotti. Clitodemo riferì ancora gli altri segni, che proibivano agli Ateniesi di partire colle navi per la Sicilia.

4. I Girenèi dedicarono in Delfo sopra un carro Batto, il quale colle navi li menò di Tera nella Libia: Girene guida il cocchio, e sopra di esso sono Batto, e l'Affrica che lo corona; questa è opera di Anfione figliuolo di Acestere Cnossio. Batto, dopo avere edificato Cirene, ottenne, secondo si narra, il rimedio per la sua voce. Nel percorrere i Cirenèi il paese, alle estremità di esso, che ancora erano diserte, Batto incontrò un leone, e la vista di esso tal terrore gli diede, che lo fece altamente, e a chiare note gridare. Non lungi da Batto gli Anfizioni ersero un'altra statua di Apollo colla multa riscossa sopra i Focesi per la colpa da loro contro il Nume commessa.

#### CAPO DECIMOSESTO

Residui de' doni de' Re di Lidia - Ombellico della Terra a Delfo - Doni de' Lacedemonj, degli Etoli, degli Elirj, e di altri.

Re di Lidia, che il basamento di ferro del cratere di Aliatte. Questo è opera di Glauco Chio, il
quale trovò l'arte di attaccare il ferro: ciascuna
delle spranghe della base è unita coll'altra non con
perni di ferro, o con chiodi; ma con la sola colla, la quale serve di legame al ferro. La figura
della base assomiglia ad una torre, che larga nel
basso va sempre diminuendo. Ciascun lato del basamento non è dappertutto isolato, ma vi sono
spranghe oblique di ferro, che servono come i gradini nella scala: quelle spranghe poi che sono rette, sono un poco ritorte nella estremità esterna.
Tale è il basamento sul quale poggiava il cratere.

2. Quello che i Delfi chiamano Ombellico, fatto di marmo bianco, dicesi da loro stessi, che sia nel centro di tutta la Terra, e Pindaro in una

ode cantò cose che con loro si accordano. Ivi sono doni de' Lacedemonj, ed opera di Calamide, Ermione figlia di Menelao, la quale si sposò con Oreste di Agamennone, ed anche prima avea avuto per consorte Neottolemo di Achille. Gli Etoli dedicarono Euridamo loro Capitano, il quale li menò contro l'esercito de' Galli.

- 3. Ne'monti Cretesi esiste anche a'giorni miei la città di Eliro, i cui abitanti mandarono a Delfo una capra di bronzo. La capra diede il latte a Filacide, e Filandro mentre erano bambini, e gli Eliri dicono, che essi erano figli di Apollo, e della Ninfa Acacallide, colla quale Apollo si giaeque nella città di Tarra, in casa di Carmanore. I Caristi della Eubèa ersero anche essi un bue di bronzo presso ad Apollo, per la rotta de' Persiani. Sì i Caristi, che i Plateesi ersero in dono de' buoi, perchè a mio parere, dopo avere cacciato il Barbaro, senza timore possederono ogni altro bene, ed ararono la terra libera. I ritratti de'Capitani, l'Apollo, e la Diana, che quindi si vedono furono mandati dal commune degli Etoli peravere disfatto i loro confinanti, gli Acarnani.
- 4. Una cosa assai straordinaria udii essere avvenuta ai Liparèi contro i Tirreni. Imperciocchè la Pizia commandò ai Liparèi di combattere contro i Tirreni col minor numero de'navigli. Portarono adunque cinque galee contro i Tirreni; questi credendo di non essere inferiori ai Liparèi nelle cose di mare, ne condussero altrettante. I Liparèi presero queste, ed altre cinque, che dopo ne furono mandate, e quindi altre cinque, e per la quarta volta altrettante. Dedicarono adunque a Delfo tante statue di Apollo, quante erano le navi, che aveano preso. Echecratide Larissèo dedicò un piccolo Apollo, e questo si dice dai Delfj essere stato il primo dono.

### CAPO DECIMOSETTIMO

Dono de' Sardi - Sardegna - Corsica.

1. De' barbari occidentali quelli, che occupano la Sardegna mandarono un ritratto di bronzo di

quello, che loro diede il nome.

2. La Sardegna per grandezza, ed abbondanza non la cede alle isole più lodate : quale fosse l'antico nome, che dai nazionali avea, nol so; que' Greci però, che navigarono per commercio la chiamarono Icnusa, perchè la figura della isola è molto simile alla impronta del piede umano. La sua lunghezza è di mille, e centoventi stadi; di quattrocento settanta la sua larghezza. Si dice, che i primi a passare con navi nella isola furono Affricani, e loro condottiere fu Sardo di Maceride, di Ercole, al quale si dà il soprannome di Egizio. e di Affricano. Molto celebre fu il viaggio di Maceride a Delfo . Sardo poi portò gli Affricani in Icnusa, e perciò l'isola cangiò il nome nel suo. La flotta degli Affricani non discacciò gl'indigeni; ma questi li accolsero più per forza, che per benevolenza. Nè gli Affricani, nè i naturali sapevano edificare città; ma abitavano dispersi in capanne, e spelonche come potevano.

3. Dopo l'arrivo degli Affricani, giunsero dalla Grecia nella isola, quelli, che seguivano Aristèo, il quale, dicono, che fosse figliuolo di Apollo, e Cirene, che afflitto sommamente per la disgrazia di Atteone, e non potendo per lo dolore stare nè in Beozia, nè in altra parte di Grecia, si portò ad abitare in Sardegna. V'ha chi pretende, che Dedalo ancora fuggisse allora per la spedizione de Cretesi, ed avesse parte nella colonia di Sardegna con Aristèo. Ma non vi può essere ragione, onde credere, che nella colonia, o in veruna altra cosa avesse parte con Aristèo, che avea in moglie Autonoe figlia di Cadmo, Dedalo, il quale fioriva ai tempi, che regnava Edipo in Tebe. Ma neppure questi edificarono alcuna città, perchè, e per numero, e per forza erano a creder mio inferiori per una edificazione di città.

4. Dopo Aristèo passarono in Sardegna gli Spagnuoli avendo per ammiraglio Norace, e fu da loro edificata la città di Nora: questa è la prima città, che rammentano essere stata nella isola: dicono che Norace fosse figlio di Eritèa nata di Gerione, e Mercurio. Quelli, che in quarto luogo approdarono in Sardegna furono le genti di Jolao, e de'Tespiesi, e la spedizione che parti dall' Attica. Questi fabbricarono la città di Olbia, ed in particolare poi gli Ateniesi edificarono Ogrilla o conservando il nome di uno de'loro borghi, o perchè Grillo stesso fece parte della flotta. Sono adunque anche a'miei giorni in Sardegna de'luoghi chiamati Jolai, e Jolao riscuote onori dagli abitanti. Presa Ilio una parte de' Trojani fuggì, ed una porzione di quelli che con Enea si salvarono, sendo trasportata dai venti in Sardegna, si mescolò co'Greci, che ivi prima abitavano. Ciò, che impedì ai barbari di attaccare zuffa co' Greci, e co' Trojani, fu, che nell'apparato delle cose di guerra erano le due parti eguali, ed essendo i loro territori dal fiume Torso divisi, ambedue le genti temevano di valicarlo. Finalmente dopo molti anni gli Affricani passarono un'altra volta nella isola in maggior numero, e incominciarono la guerra contro i Greci. I Greci furono tutti distrutti ovvero pochi di essi furono quelli, che rimasero :

i Trojani si rifuggiarono ne'luoghi alti della isola, ed avendo occupato i monti di difficile accesso, fortificati da palizzate, e precipizi hanno anco ai miei giorni il nome di Iliesi; ma si assomigliano, e nella forma, e nell'armatura, ed in tutta la lo-

ro maniera di vivere agli Affricani.

- 5. Havvi una isola non molto dalla Sardegna distante, Cirno dai Greci, e dagli Affricani, che l'abitano Corsica detta. Da questa una parte non piccola degli abitanti dalla sedizione oppressa, venne in Sardegna, ed abitarono nel paese, togliendo per loro parte de'monti : da quelli della Sardegna adunque sono col nome della loro patria chiamati Corsi. I Cartaginesi quando erano forti nella marina, soggiogarono tutti quelli, che nella Sardegna trovavansi, ad eccezione degli Iliesi, e de' Corsi, ai quali per non essere posti in schiavitù bastò la sicurezza del monti. Edificarono nella isola i Cartaginesi medesimi città, Carnali, e Silli. Quelli degli alleati Cartaginesi, che Affricani erano, o Spagnuoli, venuti a contesa per le spoglie, e come in collera vennero, disertando, abitarono anche essi ne'luoghi alti della isola. Balari quești sono nomati în lingua de Corsi : imperciocche i Corsi appellano Balari gli esuli. Queste sono le nazioni, che la Sardegna occuparono, e che abitandola così la dividono.
- 6. Le parti della isola rivolte a Settentrione, ed al continente della Italia sono monti di difficile accesso, i quali uniscono le loro falde gli uni agli altri, che se li passerai navigando, l'isola dà porti alle navi, e le cime de'monti mandano al mare venti irregolari, e forti. Nel mezzo di essa si ergono monti più bassi: l'aria però di questa parte è torbida, e malsana, e ne sono causa i sali, che si congelano, e lo scirocco grave, e violento,

a cui è esposta, e l'altezza de'monti alla Italia rivolti, che impedisce di soffiare nella stagione estiva i venti boreali, i quali l'aria, e la terra di questa parte rinfreschino. V'ha chi dice, che Cirno non è distaccata dalla Sardegna da più di otto stadi di mare, ed è essa alpestre, e da ogni parte s'innalza: credono adunque, che Zefiro, e Borea sono dall'isola di Cirno impediti onde non giungano fino alla Sardegna. La natura non diede a questi monti di nudrire serpenti di sorte alcuna, nè all'uomo nocivi, nè innocui, nè Lupi. I capri selvatici in grandezza non superano quelli di altrove, hanno poi una figura, che si potrebbe assomigliare al montone selvatico nello stile Eginese. Intorno al petto però sono più pelosi di quello, che assomigliar si possano all'arte Eginese : le corna non sono dal capo staccate, ma le hanno direttamente rintorte presso le orecchie: per velocità superano tutte le bestie.

7. Ad eccezione di un'erba l'isola è pura ancora di veleni, che danno la morte: l'erba mortifera è somigliante all'appio, e dicono, che coloro, che la mangiano muojono ridendo. Perciò Omero, e gli uomini, che lo seguirono quel riso, in cui per niuna cosa sana si prorompe, riso Sardonico lo nomano. Questa erba nasce specialmente intorno alle fonti, ma non communica nulla del suo veleno all'acqua. Ed introducemmo nella storia Focese il ragionamento della Sardegna, perchè i Greci erano ancora molto poco informati di que-

sta isola.

### CAPO DECIMOTTAVO

Dono di Callia, e degli Achèi - Assedio, e presa di Fana - Doni de' Rodi, degli Ambracioti, Orneati, e di Tisagora - Doni degli Elatesi, e de' Massalioti - Statua della Etolia, e dono degli Etoli, e di Gorgia Leontino.

1. Il cavallo, che viene dopo la immagine di Sardo dice, che Callia di Lisimachide Ateniese lo ha dedicato a spese sue, avendo acquistato ricchez-

ze nella guerra contro i Persiani.

2. Gli Achèi dedicarono la statua di Minerva, avendo una città di Etolia con assedio espugnato: la città, che presero Fana ebbe nome. Dicono, che non era poco tempo dacchè in quell'assedio occupavansi, e come era loro impossibile di prender la città, mandarono Ambasciadori a Delfo, e vene loro l'oracolo:

Della terra di Pelope di Acaja Abitatori, che a Piton venite A saper come prender la cittade, Osservar vi conviene ciò che questa Beve e hebbe dai sassi, onde possiate Prender Fana da mura coronata.

Non comprendendo adunque, che volesse dire l'oracolo, altri consigliavano colle navi ritornarsene a
casa sciogliendo l'assedio, altri poi non stimavano nulla costoro, quando una donna uscì fuori dalle
mura a prendere l'acqua, che sotto il muro scaturiva. Corsi sopra di lei dal campo la prendono
prigione, e gli Achèi sanno da lei, che la poca
acqua della sorgente quando venivano a prenderla
ogni notte, la misuravano, e niun altro rimedio

aveano quelli di dentro per la sete. Così avendo divertito l'acqua della sorgente gli Achèi presero la città.

- 3. I Rodj di Lindo posero presso questa Minerva la statua di Apollo. Dedicarono ancora gli Ambracioti un asino di bronzo, avendo vinto di notte in battaglia i Molossi. I Molossi aveano teso loro una imboscata di notte; inseguendo un asino, che allora era dal campo portate una asina con lascivia, e con l'asprezza di sua voce, e similmente gridando l'uomo, che conduceva l'asino con strida cupe, e disaggradevoli, perciò quelli della imboscata de' Molossi turbati sorsero, e gli Ambracioti avendo sorpreso ciò, che contro loro tramavasi, nella notte assalirono, e in battaglia vinsero i Molossi.
- 4. Gli Orneati nella Argolide sendo in guerra dai Sicionj oppressi, fecero voto ad Apollo, che se avesse cacciato dalla loro patria l'esercito dei Sicionj avrebbero a lui mandato quotidianamente una pompa in Delfo, e gli avrebbero sagrificato vittime di un tal genere, e numero determinato. Vinsero in battaglia i Sicioni, e siccome eseguendo il voto quotidiano, grande era la spesa, e maggiore ancora della spesa la molestia, perciò trovarono il provvedimento di dedicare al Dio un sagrificio, ed una pompa di bronzo.

5. Ivi vedesi in ferro la impresa di Ercole contro l'idra, dono insieme, ed opera sì l'idra, che l'Ercole di Tisagora. Il lavorare per fare statue il ferro è difficilissimo insieme, e di grandissima fatica : ed è invero meravigliosa l'opera di Tisagora ancora, chiunque egli si fosse; e non poco meravigliose sono le teste di un leone, e di un cinghiale in Pergamo anche esse di ferro: furq-

no questi, doni fatti a Bacco.

DECIMO 49

6. Quelli de Focesi, che abitano Elatèa (imperocchè resisterono all'assedio di Cassandro ajutati da Atene da Olimpiodoro) mandarono in Delfo un leone di bronzo ad Apollo. L'Apollo, che è assai vicino al leone è primizia de' Massalioti della battaglia navale contro i Cartaginesi.

7. Dagli Etoli è stato fatto un trofèo, e la statua di una donna armata, cioè l'Etolia: queste cose furono dagli Etoli dedicate, avendo punito i Galli della crudeltà usata verso i Calliesi. La immagine, dono di Gorgia Leontino, è dorata; que-

sta rappresenta lo stesso Gorgia.

#### CAPO DECIMONONO

Altre statue - Spedizione de' Galli.

1. A lato di Gorgia è dono degli Anfizioni Scillide Scionèo, il quale fu celebre in tuffarsi, ed andare nel più profondo del mare: ed insegnò alla figlia sua Giana di andare sotto acqua. Questi sendo assalita la flotta di Serse da una fiera tempesta presso il monte Pelio cooperarono alla loro perdizione, togliendo le ancore, e qualunque altra difesa avessero le galee. In premio di ciò gli Anfizioni dedicarono Scillide istesso, e la figlia. Delle statue, che Nerone prese da Delfo, compì il numero la immagine ancora di Giana. E del sesso femminino si tuffano nel mare quelle, che sono ancora di una verginità intatta.

2. Quì passo a narrare una tradizione de'Lesbj. In Metimne le reti portarono su ai pescatori dal mare un volto fatto di legno di olivo: questo diede una idea, che avea qualche cosa di divino, e di strano, non essendo secondo gli Dei della Gre-

PAUSANIA

cia. Interrogarono adunque i Metimnèi la Pizia di quale Dio od Eroe fosse il ritratto: ed essa comandò loro di venerare Bacco Cefallenio. Perciò i Metimnèi avendo tolto presso di loro il simulacro di legno dal mare, con sacrifici, e preghiere l'onorano, e ne mandarono la copia in bronzo a Delfo.

3. Nel frontespizio sono Diana, Latona, Apollo, le Muse, il tramontar del Sole, Bacco, e le Tiadi: i loro volti furono lavorati da Prassia Ateniese scolaro di Calamide: mentre però il tempio si edificava, Prassia fu rapito dalla morte, ed il rimanente degli ornamenti del frontespizio fu fatto da Androstene, Ateniese anche egli di origine, e scolaro di Eucadmo. Delle armi di oro, che sono sull'architrave, gli scudi fureno dedicati dagli Ateniesi colle spoglie prese nella battaglia di Maratona, dagli Etoli poi furono dedicate quelle, che sono di dietro, e quelle a sinistra, che sono armi de' Galli: la forma di queste si accosta di molto ai gerri de' Persiani.

4. Della spedizione de' Galli nella Grecia la nostra opera ha dato qualche saggio, dove si parlò della Curia di Atene : volli però più a lungo parlarne nel ragionamento sopra Delfo, perchè qui fu specialmente il campo delle azioni de' Greci contro de'barbari. La prima spedizione, che i Celti fecero oltre i confini del loro paese fu sotto il comando di Cambaule : avanzatisi fin nella Tracia non ardirono d'inoltrarsi, riconoscendosi troppo pochi, e da non potere per il numero stare a fronte de' Greci. Ma dappoiche sembro loro per la seconda volta portare le armi contro il paese altrui ( e ve l'incitavano specialmenti quelli, che insieme con Cambaule erano usciti, come coloro, che già il ladroneccio aveano gustato, ed erano venuti nell'amore delle rapine, e de'guadagni)

molti fanti, e non piccolo numero di cavalli si raccolsero. In tre parti adunque divisero i capitani l'esercito, e ciascuno di loro in diverso paese si diresse. Contro i Traci pertanto, e la nazione de' Triballi li guidava Ceretrio: di quelli, che andavano in Peonia erano principi Brenno, e Acicorio; Bolgio poi si spinse contro i Macedoni, e gl'Illiri, e attaccò la battaglia con Tolomeo, il quale allora teneva il regno de' Macedoni. Questo Tolomeo era colui, che avea ucciso con inganno Seleuco di Antioco, malgrado che egli come supplice si fosse presso di lui rifuggiato, e che ebbe il soprannome di Cerauno per il soverchio suo ardire. E Tolomeo stesso morì nella pugna, e non piccola fu la strage de' Macedoni. Ma neppure allora i Celti osarono di avanzarsi contro la Grecia, e così questa seconda oste ritornò a casa:

- 5. Allora Brenno molto ne publici consigli, molto presso ciascuno de magnati de Galli innalzò la spedizione contro la Grecia, ed esponendo la debolezza attuale de Greci, e come molte ricchezze nel comune, e più doni ne tempi, e molto argento, ed oro battuto vi era, persuase i Galli ad andare contro la Grecia, e fragli altri magnati, che per compagni nel comando si aggiunse, vi fu Acicorio.
- 6. L'esercito raccolto era di cento cinquanta duemila fanti, e venti mila quattrocento cavalli. Questi erano quelli de cavalieri, che stavano sempre in azione: ma il vero numero di loro era di sessantuno mila, e duecento: imperciocchè intorno a ciascuno de cavalieri vi erano due servi bravi anche essi nelle cose equestri, e che aveano similmente cavalli. Ed allorchè i Galli a cavallo attaccavano la zuffa, i servi stando dietro la schiera erano loro di questa utilità, che accadendo al

cavaliere, o al cavallo di cadere, questi dava un cavallo al padrone per montare, e morto l'uomo, il servo saliva in vece del padrone a cavallo: che se ambo erano uccisi allora era pronto il terzo. Ricevendo ferite, uno de'servi portava al campo il ferito, e l'altro si metteva in ordinanza invece di quello, che era partito. Queste cose a mio credere furono dai Galli stabilite ad imitazione del numero de'diecimila fra i Persiani, che erano chiamati Immortali. Soltanto vi era la differenza che dai Persiani venivano scelti dopo la pugna quelli. che doveano prendere il posto de' morti, dai Galli però si rimpiazzavano i cavalieri nel bollore della pugna. Questo corpo di truppe era in lingua nazionale nomato Trimarcisia, e sappiasi, che Marca presso i Celti è il nome de cavalli. Con tanto apparato, e con tutto questo intendimento Brenno andò contro la Grecia.

### · CAPO VENTESIMO

Continua la narrazione della spedizione de' Galli fino al loro arrivo allo Sperchio.

1. Era lo spirito de' Greci totalmente abbattuto, ma la forza del timore li spinse a difendere la Grecia. Vedevano, che il combattimento presente non sarebbe stato per la libertà, come già quello a'tempi del Persiano; e che dando anche l'acqua, e la terra, tuttavia ciò, che ne seguiva, non li avrebbe nel resto fatti sicuri; ma si rammentavano ancora di ciò, che ai Macedoni, ai Traci, e ai Peonj era nella prima scorreria de' Galli avvenuto, e si vociferavano le scelleraggini testè commesse sopra de' Tessali. Laonde e privatamente ciascuno,

e le città in comune decisero, o di perire, o di restar superiori.

2. Si può, se si vuole, fare il paragone del numero, che contro il Re Serse alle Termopili. e di quelli, che contro i Galli si raccolsero. Contro il Persiano vennero tutti questi Greci. Trecento, e non più, Lacedemonj insieme con Leonida; cinquecento Tegeati, ed un egual numero da Mantinèa: cento venti Orcomenj Arcadi, e mille dalle altre città di Arcadia: ottanta da Micene, e duecento da Fliunte: il doppio di questi furono i Corinti: vi si trovarono presenti anco settecento Beozi da Tespia, e quattrocento da Tebe: mille Focesi guardavano il sentiero del monte Oeta. Si aggiungano a tutti i Greci il numero di questi ancora. I Locri sotto il monte Cnemide, non furono da Erodoto messi in conto, ma disse, che erano quelli da tutte le città venuti. Si può però congetturare il numero di questi ancora assai vicino al vero; imperocchè gli Ateniesi portarono in Maratona quelli inutili per l'età, ed i servi, in numero di novemila, e non più; il numero adunque de' combattenti de' Locri, che venne alle Termopili, non superava i seimila. Così sarebbe tutto l'esercito di undicimila, e duecento uomini. E sembra, che neppur questi restassero fermi alla custodia delle Termopili; imperocchè, eccettuati i Lacedemoni istessi, i Tespiesi, ed i Micenèi, gli altri l'abbandonarono prima, che la battaglia si fosse decisa.

3. Contro i barbari però, venuti dall'Oceano, andarono tutti questi Greci alle Termopili. Diecimila soldati gravemente armati, e cinquecento cavalli dai Beoti: erano Beotarchi Cefissodoto, Tearida, Diogene, e Lisandro. Dai Focesi cinquecento cavalli, e tremila fanti, e capitani de' Focesi erano Critobulo, ed Antioco. I Locri, che sono rimpetto all'

isola di Atalanta, erano condotti da Midia: il numero di essi era di settecento, nè aveano cavalli. Dai Megaresi vennero quattrocento soldati armati alla greve: la cavalleria di questi era comandata da Megareo. L'esercito degli Etoli superò tutti gli altri in numero, ed era atto ad ogni specie di combattimento: la cavalleria non dicono quanta fosse, ma gli armati alla leggiera erano novanta di numero, e quelli di grave armatura settemila. Gli Etoli erano guidati da Poliarco, Polifrone, e Lacrate. Capitano degli Ateniesi era Callippo di Merocle, siccome mostrai di sopra: la loro oste era di trecentocinque galee, tutte buone alla navigazione, e delle truppe cinquecento erano ascritti nella cavalleria, e mille ne'fanti. Questi ebbero il comando generale per l'antica loro dignità. Le truppe estere mandate dai Re, furono cinquecento soldati dalla Macedonia, ed un egual numero dall'Asia ne vennero: principe di quelli, che da Antigono furono spediti, era Aristodemo Macedone, e di quelli, che da Antioco, e dall' Asia erano giunti, Telesarco, dei Siri, che sono sull' Oronte.

4. I Greci, che alle Termopili si erano raccolti, come udirono, che l'esercito de' Galli era già nella Magnesia, e nella Ftiotide, decisero, che scelti mille armati alla leggiera, ed un sufficiente numero di cavalli, fossero mandati sullo Sperchio, acciocchè i Barbari non passassero neppure il fiume senza combattimento, e pericolo: questi giuntivi, distrussero i ponti, e si accamparono sulla ripa. Ma neppur Brenno era totalmente rozzo, e inesperto, come barbaro, di ritrovare strattagemmi contro i nemici. Subito adunque nella notte vegnente, non già deve il fiume avea gli antichi ponti, ma più in basso, in modo, che non si avvedessero i Greci di quelli, che passavano, e dove lo

Sperchio si dilatava più nel campo, e formava una palude, ed un lago invece di avere un corso stretto, e violento, ivi adunque Brenno mandò diecimila Galli, che sapevano nuotare, e che per la statura del corpo erano superiori alla maggior parte de'loro: i Celti sono d'altronde superiori a tutti gli uomini nella statura. Questi adunque valicarono nella notte il fiume, nuotando là, dove l'acqua più ristagnava, e ciascuno poteva servirsi delle armi, e degli scudi loro nazionali per battello: i più alti di essi poi poterono passar l'acqua a guazzo. I Greci, che erano sullo Sperchio (perciocchè sentirono, che una parte de' barbari era trapassata là, dove il fiume impaludava) subito si ritirarono all'armata.

### CAPO VENTESIMOPRIMO

Battaglia de' Galli presso le Termopili.

1. Drenno comandò a quelli, che abitano presso il Golfo Maliaco, di fare un ponte sullo Sperchio, e questi lo fecero con tutta la diligenza, per timore di lui, e per desiderio, che i barbari dal loro paese partissero, ed affinchè col restarvi non arrecassero loro mali ulteriori. Ed egli, come ebbe pe'ponti fatto passare l'esercito, andò verso Eraclèa: i Galli saccheggiarono il paese, ed uccisero quelli, che furono colti ne' campi: ma non presero la città. Imperocchè un anno innanzi, gli Etoli avendo forzato gli Eracleoti ad entrare nella lega Etolica, allora difesero la città, come nulla più agli Eracleoti, che a loro stessi appartenente. Anche per Brenno erano gli Eracleoti di minore cura, ma cercava di cacciar dallo stretto gli avversarj, e passare nella Grecia di quà dalle Termopili.

2. Avanzatosi da Eraclèa (perciocchè avea di disertori udito quelli, che da ciascuna città si erano atle Termopili raccolti) dispregiò i Greci, ed attaccò l'indomane al levar del sole la pugna, senza avere alcun Greco indovino, o usare sacrifici del suo paese, seppure i Celti hanno divinazioni. Allora i Greci in silenzio, e con ordine li assalirono: e venuti alle mani, i fanti tanto dalla schiera non si staccarono, che nella propria falange mettessero il disordine: e quelli armati alla leggiera, rimanendo nel loro posto tiravano strali, e tutto ciò, che si lancia o cogli archi, o colle fionde. La cavalleria fu ad ambo gli eserciti inutile, poichè il luogo delle Termopili non solamente era angusto; ma ancora per la pietra, di cui era formato il suolo, liscio, e per il continuo scorrervi acque nella maggior parte sdruccioloso. L'armatura de Galli era più debole: imperocchè aveano gli scudi del paese, e niun altra arma per coprirsi il corpo: viemaggiormente però dell'arte della guerra mancavano, i quali con ira andavano contro i nemici, e con sdegno senza alcun intendimento, come le bestie: e neppure, dalle scuri, o dalle spade divisi quelli, che ancora respiravano, erano dal furore lasciati, nè tutti quelli, che erano dai dardi, e dai giavellotti feriti, calmavansi dallo sdegno, finchè in loro restava la vita: altri poi strappando dalle loro ferite le aste, dalle quali erano stati colpiti, le scagliavano contro de' Greci, o nelle mani servivansene. Intanto gli Ateniesi, che erano sulle galee, pian piano, e non senza pericolo, navigando per il fango, che ivi occupa un gran tratto di mare, ed accostandosi colle navi quanto più potevano ai barbari, contro i loro fianchi servivansi di ogni sorta di strali, e contro la loro fronte di saette. Sendo i Gelti-fuor di ogni dire spossati, siccome

erano in un luogo angusto, poco operavano, e due, e quattro volte di più pativano, i capitani diedero perciò il segno di ritirarsi nel campo. Ed essi rivoltisi confusamente, e senza alcun ordine, molti fra loro si calpestarono, e molti caduti nella mota, si annegarono nel fango, e fu la loro perdita nella ritirata, nulla minore di quella, che nel bollore della pugna aveano sofferto.

3. Le truppe Attiche superarono per valore in quella giornata tutti gli altri Greci: e fra gli Ateniesi istessi mostrò specialmente bravura, Gidia, che era giovine di età, e che allora per la prima volta combatteva. Morto dai Galli, i parenti dedicarono il suo scudo a Giove Eleuterio, e la in-

scrizione diceva:

A Giove dono, di mortale illustre
Di Cidia brama ancor la pubertade
Questo scudo, nel quale il primo giorno
Distese il braccio manco allorche arse
L'impetuoso Marte contro il Gallo.

Questo vi era scritto sopra, prima, che le genti di Silla distruggessero e le altre cose in Atene, e gli scudi, che erano nel portico di Giove Eleuterio.

4. Allora i Greci, nelle Termopili seppellirono, dopo la battaglia, i loro, e spogliarono i barbari. I Galli non mandarono araldi neppure per torre i morti, ed eguale credevano, o che fossero
dalla terra coperti, o che le fiere, e tutti quelli
uccelli, che sono ai cadaveri inimici, ne empiessero il ventre. Di avere essi fatto poco conto della sepoltura de' morti, due furono, a mio credere, le cose, onde ne furono persuasi: per spaventare i nemici, e perchè non è loro costume la pietà verso i morti. Morirono nella battaglia quaranta
de' Greci, ma de' barbari non si potò trovare il numero esatto; perocchè molti ancora furono quelli
di loro, che nella mota restarono annegati.

#### CAPO VENTESIMOSECONDO

I Galli penetrano nella Etolia, vi commettono barbarie, e sono disfatti.

1. Il settimo giorno dopo la battaglia una mano di Galli imprese a salire sull' Oeta dalla parte di Eraclèa: stretto è il sentiero, ed ivi pervenne fino di là dalle rovine di Trachine: era allora di là dalla Trachinide il tempio di Minerva ancora; e v'erano doni dentro. Speravano di salire nello stesso monte Oeta per quel sentiere, e facendo altre cose, acquistare quello che era nel tempio. Quelli che n'erano al presidio sotto il comando di Telesarco vinsero nella battaglia i barbari e Telesarco istesso cadde, personaggio sopra qualunque

altro studioso degli affari de' Greci.

2. Gli altri capitani de' barbari rimasero dal valore de' Graci atterriti, e non sapevano insieme cosa fare per l'avvenire, vedendo, che nulla avanzavano quelle cose, che aveano intrapreso. Ma a Brenno venne in mente, che se avesse potuto forzare gli Etoli a ritornare nel loro paese in Etolia, gli sarebbe più facile divenuta la guerra contro de' Greci. Avendo scelto pertanto 40,000 fanti dall'esercito, ed 800 cavalli, mise alla loro testa Orestorio e Combuti, i quali tornati indietro per i ponti dello Sperchio, e passando di nuovo per la Tessaglia, piombarono sopra l' Etolia; e ciò che fu operato; contro i Calliesi lo fu da Combuti ed Orestorio, i quali commisero le cose più empie, che noi sappiamo, e che superano tutti gli umani misfatti. Tagliarono a pezzi tutti i maschi, e similmente i vecchi uccisero, e i bambini

3. Gli Etoli aveano dai messi saputo le disgrazie, che oppressi gli aveano, e subito colla maggiore celerità possibile, richiamando dalle Termopili l'oste si spinsero nella Etolia, adirati per le sciagure de' Calliesi, e più ancora intesi a salvare quelle città, che non erano state ancora prese. Si unirono ancora dalle loro case dalle città tutti quelli, che erano in età di portare le armi: e per la necessità, e pel sentimento, che di loro stessi aveano vi erano pure mescolati i vecchi; andarono seco loro le donne ancora volentieri, più furibonde degli uomini istessi contro de' Galli.

congiunsero.

4. Come i barbari dopo avere spogliato le case, e i templi, ed avere il fuoco a Callio appiccato ritornavansi per la istessa via, allora i Patresi, i soli degli Achèi, che in ajuto degli Etoli
erano venuti, andarono contro i Galli, siccome
quelli, che nella grave armatura erano bene ammaestrati, e dalla moltitudine de' Galli, e dal lore

furore nelle azioni furono molto afflitti. Gli Etoli, e le donne Etolie schierate per tutta la via dardeggiavano i barbari, e fuori di quelli, che aveano i nazionali scudi, degli altri, pochi ne erravano. Facilmente poi sfuggivano da quelli, che gl'inseguivano, e nella fuga rivoltandosi di nuovo con impegno assalivanli. I Galliesi, come che sì orrende cose patissero, che facciano parere possibili quelle, che Omero ha cantato dei Lestrigoni, e del Ciclope, ciò non ostante n' ebbero giustizia: imperocchè dei quarantamila ottocento barbari, che erano iti contro di loro; non se ne salvò nel

campo presso le Termopili neppur la metà.

5. Nello stesso tempo accaddero ai Greci delle Termopili queste altre cose. Havvi pel monte Oeta un sentiero sopra Trachine, nella maggior parte dirupato e orrendamente erto; un' altro poi è quello, che per gli Eniani dà un cammino facile ad un esercito, e per il quale anche Idarne Persiano una volta assalì alle spalle i Greci, che erano con Leonida. Per questa strada promisero gli Eracleoti e gli Eniani di condurre Brenno, non già per mal animo contro de Greci, ma molto stimando, che i Celti dal loro paese partissero, e collo starvi non distruggessero tutto. E mi pare, che Pindaro abbia anche in questo detto il vero, il quale cantò, che ognuno è per i mali propri oppresso, ma per l'altrui male si trova illeso. Allora la promessa degli Eniani, e degli Eracleoti eccitò Brenno: egli lasciò Acicorio per comandare l'esercito, ingiungendogli, che dopochè essi avrebbero circondato i Greci allora era tempo, che anche essi li assalissero, ed avendo scelto egli stesso quarantamila uomini, si mise in cammino pel sentiere: ed a caso avvenne, che in quel giorno. molta nebbia pel monte si diffuse; e da essa il sole

fu oscurato, cosicchè quelli de Focesi, che erano alla custodia del sentiere non sentirono prima i barbari, che gli assalivano, che questi furono loro vicini. Allora cominciarono la pugna, e fortemento questi si difesero; finalmente furono sforzati, e si ritirarono dal sentiere: sendo corsi presso gli alleati, giunsero ad annunziar loro le cose presenti, prima che i Greci pienamente, e perfettamente fossero circondati. Allora gli Ateniesi, che erano sulle navi giunsero a sottrarre dalle Termopili i Greci, e questi si dispersero tutti nelle loro patrie.

#### CAPO VIGESIMOTERZO

Brenno va contro Delfo - Disfatta totale de' Galli.

- Brenno senza trattenersi alcun tempo, prima che quelli dal campo con Acicorio giungessero, s'incamminò verso Delfo. Quelli per lo timore all'oracolo si rifuggiarono, ed il Dio non permise loro, che temessero, ma promise di custodire egli stesso le cose sue.
- 2. Quelli Greci, che alla difesa del dio vennero, erano questi: i Focesi da tutte le città; da Anfissa quattrocento uomini di grave armatura: dagli Etoli pochi dapprincipio, quando udirono, che i barbari s' inoltravano; ma dopo mille e duecento ne menò Filomelo. Ma il fiore specialmente degli Etoli si rivolse contro l'armata, che era con Acicorio, e non cominciarono la pugna, ma assalivano sempre nella via la retroguardia rubando loro i bagagli, ed uccidendo gli uomini istessi, che li conducevano; e per questa cagione il loro viag-

gio fu specialmente lento. Lasciò Acicorio anche presso Eraclea una porzione, dell'esercito, il quale dovea custodire le ricchezze, che erano nel

·campo.

3. Si opposero a Brenno ed al suo esercito quelli de' Greci, che in Delfo si erano raccolti, ed i barbari ebbero presto segni avversi dal nume, e i più chiari, che noi conosciamo. Imperocchè tutta la terra, che l'esercito dei Galli occupava, fu violentemente, e nella più gran parte del giorno scossa, e continui furono i tuoni, ed i fulmini: questi intimidirono i Celti, e impedivano a loro di udire, quello che era ad essi commandato: i fulmini, che dal cielo cadevano non colpivano solamente una persona, ma i vicini ancora, e le armi erano inceneriti. Allora apparvero loro gli spettri degli Eroi Iperoco, Laodoco, Pirro, ed altri vi contano anche un quarto Filaco, eros nazionale de' Delfj. Perirono nell'azione molti de Focesi istessi e fra questi Alessimaco, il quale in questa battaglia più degli altri Greci, e del fiore della sua età, della robustezza del corpo e della forza dell'animo si servi per la uccisione de' barbari : ed i Focesi avendo fatto il ritratto di Alessimaco lo mandarono ad Apollo in Delfo. Da tali patimenti, e terrori furono i barbari per tutto il giorno sopraffatti: nella notte però doveano soffrire cose più dolorose: imperocche venne un freddo assai forte, e col freddo la neve, e macigni enormi rotolati dal Parnasso, e rupi di là distaccate prendevano di mira i barbari, ed essi non uno o due; ma trenta e più ancora secondo, che si trovavano in guardia o a dormire nel luogo istesso, tutti insieme perivano per la caduta delle pietre.

4. Insieme collo spuntare del sole, i Greci li assalirono da Delfo, e gli altri per la via che retta

menava contro l'esercito; i Focesi però, come quelli, che aveano una maggiore esperienza de' luoghi, scesero per la neve, per le rupi del Parnasso, e non vedendosi, erano alle spalle de' Gelti, e li dardeggiavano, e scagliavano loro saette senza alcun timore per parte de barbari. Questi incominciata la pugna, e specialmente quelli intorno a Brenno, (erano i più alti, ed i più forti dei Galli) allora per l'impegno resistevano ancora quantunque fossero da ogni parte percossi, e non poco dal freddo, specialmente i feriti afflitti. Come però Brenno ancora ebbe ricevuto ferite, fu portato semivivo fuori della pugna, e i barbari assaliti in ogni parte dai Greci mal volontieri si diedero alla fuga, ed uccisero quelli de'loro, che per ferite, o malattia erano impotenti a seguirli; e si accamparono dove la notte nel ritirarsi li colse.

5. Nella notte furono presi da un timore panico: imperciocchè quelli terrori, che senza alcuna causa avvengono dicono essere da quel dio prodotti. Cominciò nell' esercito il turbamento verso la sera avanzata, e pochi furono nel principio coloro, che uscirono di senno: costoro credevano udire uno strepito di cavalli, che si spingevano, e la venuta di nemici; non molto dopo divenne generale l'alienamento. Prese adunque le armi, e divisi si uccidevano fra loro, e per una parte ammazzavansi senza intendere la favella loro nazionale, o riconoscere la forma degli scudi; ma ad ambo le schiere similmente per l'ignoranza presente, quelli che loro stavano opposti sembravano Greci sì essi, che le armi, e che la Greca lingua parlavano: la mania infusa loro dal Dio grandissima strage fece de' Galli fra loro. E quelli de' Focesi, che erano stati lasciati nelle campagne in guardia de' bestiami, sentirono i primi, e annunziarono ai Greci quello, che nella notte ai barbari era avvenuto. I Focesi rassicuratisi con più impegno assalivano i Gelti, con maggior custodia guardavano gli ovili, e non lasciavano loro prendere le cose necessarie alla vita dal paese senza combattere. I Galli subito per tutto l'esercito furono afflitti da una forte mancanza di pane e delle altre cose necessarie al vitto.

6. La moltitudine de' barbari, che perì nella Focide fu poco minore di seimila nelle battaglie, e quelli che nella notte del freddo, e poi pel timor panico morirono, superarono i diecimila, ed

altrettanti perirono per la fame.

7. Parecchi Ateniesi erano iti in Delfo per osservare quale piega prendevano gli affari; ritornando, fralle altre cose che annunziarono essere ai barbari avvenute, vi furono quelle ancora, che aveano sofferto dal nume. Gli Ateniesi, uscirono pertanto colle armi, e nel traversar la Beozia si unirono seco loro i Beoti: laonde inseguendo i due corpi i barbari, tendevano loro imboscate, ed uccidevano quei che restavano indietro. A quelli, che con Brenno fuggivano eransi nella prima notte riuniti quei di Acicorio: imperciocchè ritardarono loro il viaggio gli Etoli servendosi continuamente contro di loro dei giavellotti, e di qualunque altra cosa che trovavano: cosicchè non molti furono que' di loro, che poterono salvarsi nel campo incontro ad Eraclèa.

8. Rimaneva a Brenno per le ferite ancora una speranza di salute: dicono però, che per timore de' suoi concittadini, e più per vergogna, come colui che era l'autore de' mali nella Grecia, sofferti, volontariamente lasciò la vita bevendo molto vino. Da questo punto, i barbari, fino allo Sperchio ebbero un viaggio assai malagevole sendo forte-

mente incalzati dagli Etoli: come poi pervennero allo Sperchio di là messisi in imboscata i Tessali, ed i Maliesi in guisa tale gli assalirono, che niu-

no potè tornare a casa salvo.

9. Avvenne la spedizione de' Celti, contro la Grecia, e la loro strage, sendo Arconte in Atene Anassicrate l'anno II. della Olimpiade CXXV. in cui vinse allo stadio Ladante Egiese: nell'anno seguente sendo Arconte in Atene Democle passarono i Celti nell'Asia. Tale è di queste cose la storia.

# CAPO VENTESIMOQUARTO

Descrizione del Tempio di Delfo.

1. Nel pronao del tempio di Delfo sono scritte le cose utili all'uomo per vivere. Furono scritte da uomini, che i Greci dicono essere stati sapienti. Questi erano, dalla Jonia Talete Milesio, e Biante Prienèo; dagli Eoli di Lesbo, Pittaco Mitilenèo: dai Dori dell'Asia, Cleobulo Lindio; da Atene Solone, da Sparta Chilone, e per settimo invece di Periandro di Cipselo, Platone di Aristone enumerò il Chenese: era Chene un castello posto nel monte Oeta. Questi uomini adunque giunti in Delfo, dedicarono ad Apollo li decantati detti, Conosci te stesso, Nulla di troppo. Questi adunque scrissero quì le cose predette.

di bronzo sopra una colonna, e leggerai l'oracolo,

che dicono avere Omero ricevuto:

Felice e sfortunato, che pur sei
Nato per le due sorti; e patria cerchi
Tu che non l'hai; l'isola d'Io la patria
Pausania

E' di tua madre, che t'accoglie estinto; Guarda però l'enimma de' garzoni.

3. E mostrano que' d' Io il monumento di Omero nella isola, ed altrove quello di Climene, dicendo, che Climene fosse madre di Omero. I Cipri (imperocchè ancora essi si appropriano Omero) dicono, che avesse per madre, Temisto, una delle donne del loro paese, ed affermano essere stato da Euclo in questi versi predetto ciò, che la

nascita di Omero risguarda:

Nella marina Cipro un gran cantore Sarà quando Temisto alla campagna Temisto la divina fra le donne Partorirà germe glorioso lungi Dall' opulenta Salamine; il quale Cipro lasciando erto sarà da' flutti, Umido emergerà; ei primo e solo Col cantar della Grecia ampia li mali Renderassi immortale, e sarà esente Per tutti i tempi da feral vecchiezza.

Avendo ascoltato questo, e letto gli oracoli, non scrissi in particolare alcun discorso di essi riguardo alla patria, o alla età, in cui Omero fiorì.

4. Nel tempio vedesi eretta l'ara di Nettuno, perchè il più antico oracolo era possessione di Nettuno stesso. Vi sono ancora le statue di due Parche, e invece della terza di esse havvi Giove Moeragete; ed Apollo Moeragete sta presso di loro. Vedrai ivi un focolare ancora, sul quale il sacerdote d'Apollo uccise Neottolemo di Achille. Le cose intorno alla morte di Neottolemo sono state da me esposte altrove. Non lungi dal focolare è la sedia di Pindaro; essa è di ferro: dicono, che sopra questa Pindaro si assideva tutte le volte, che veniva a Delfo, e cantava quelli de'suoi cantici, che sono sopra ad Apollo. Appressandosi un

poco alla porta più interna del tempio, si trova

un' altra statua di Apollo di oro.

5. Uscendo dal tempio, e voltando a sinistra, si vede un recinto, e in esso il sepolcro di Neottolemo di Achille: i Delfi gli fanno ogni anno funerali. Tornando a salire dal monumento, si trova una piccola pietra, sopra la quale ogni giorno spargono olio, ed in ciascuna festa vi pongono sopra lana non purgata: anche questa, vuole la fama, che fosse data a Saturno invece del figlio, e che di nuovo colui la vomitasse. Andando di nuovo verso il tempio, dopo aver veduto la pietra, si trova la fonte chiamata Cassotide, presso della quale havvi un piccolo muro, e per esso si sale alla fonte. Dicono, che l'acqua di questa fonte Cassotide si nasconda sotto terra, e renda indovine nel recesso del tempio le donne: quella, che diede il nome alla fonte, vogliono, che sia una delle Ninfe del Parnasso.

# CAPO VENTESIMOQUINTO

Edificio chiamato Lesche, e pitture ivi di Polignoto.

1. Di là dalla fonte Cassotide è un edificio, che contiene pitture di Polignoto, doni de' Cnidj: si chiama dai Delfj Lesche, perchè radunandosi quì ne' tempi antichi delle cose di maggior rilievo, e di quelle favolose trattavano: che molti di simili edifizj vi fossero per tutta la Grecia, lo dimostrò Omero nelle villanie di Melanto contro di Ulisse:

Dormir non vuoi andando in una casa Di bronzo, o in una Lesche, ma quì stai Molto parlando.

2. Entrando adunque in questo edifizio, la pittura a destra rappresenta la presa di Troja, e la partenza de'Greci. Allestiscono a Menelao tutto per la partenza, ed una nave havvi dipinta, con marinaj, nomini, e garzoni insieme: nel centro della nave è il nocchiero Frontide, che mette in ordine i remi. Fra le altre cose, che Omero fa dire a Nestore con Telemaco, ve ne sono ancora di quelle intorno a Frontide, che avea per padre Onetore, ed era nocchiere di Menelao, peritissimo nell'arte, e che avendo di già passato il capo Sunio nell'Attica, fu preso dalla morte: che Menelao, il quale fino allora avea navigato insieme con Nestore, rimase indietro per questa cagione, onde rendere a Frontide gli onori del sepolero, e di quelle altre cose, che su i morti si osservano. Costui adunque è nella pittura di Polignoto, e sotto di lui havvi un tal Itemene, il quale porta una veste, ed Echeace, che scende dal ponte con una idria di bronzo. Disfanno il padiglione di Menelao non lungi dalla nave Polita, Strofio, ed Alfio: ed un altro padiglione sta disfacendo Anfialo: ai piedi di costui siede un fanciullo; questo non ha inscrizione, e solo Frontide ha la barba. Ed apprese il nome di costui solo dal poema sopra Ulisse: i nomi degli altri, a mio credere, furono dallo stesso Polignoto inventati. Vi sta Briseide, e di là da essa Diomede, ed Ifi davanti ad amendue, essi sono nell'attitudine di osservare la figura di Elena. Elena istessa siede, ed Euribate le sta dappresso, che noi ci figuriamo essere l'araldo di Ulisse: egli non avea invero ancora la barba. Vi sono due serve, Elettra, e Pantalide; questa sta al fianco di Elena, ed Elettra lega i calzari alla sua signora. Anche questi nomi furono da Omero diversamente nella Iliade posti, dove cantò di Elena, e delle schiave, che seco lei al muro andavano. Sopra ad

Elena siede un uomo ravvolto in un pallio purpureo, e molto triste: ti figureresti, che fosse Eleno di Priamo anche prima di leggere la inscrizione. Vicino ad Eleno è Megete: ed è ferito Megete nel braccio, siccome anche Leschete di Eschileno, Pirrèo, cantò nell'eccidio di Troja: affermano, che costui fosse ferito nella battaglia, che nella notte diedero i Trojani, da Admeto Argivo. Vi è dipinto ancora, presso Megete, Licomede di Creonte, che è ferito nel carpo: Leschete dice, che esso sia stato in questa guisa da Agenore ferito. E' chiaro adunque, che Polignoto non avrebbe altrimenti così le ferite loro dipinti, se non avesse letto il poema di Leschete. Aggiunse ancora à Licomede una ferita al tallone, ed una terza nel capo. Havvi Eurialo ancora, figlio di Mecisteo, ferito nel capo, e nel carpo della mano. Questi pertanto sono sopra ad Elena nella pittura: dopo Elena, è la madre di Teseo, che ha la testa rasa fino alla cute, e de'figli di Teseo vi è Demofonte, che pensa, per quanto la figura lo permette, se gli sarà concesso di salvare Etra. Gli Argivi dicono, che anche dalla figlia di Sinide nacque a Teseo Melanippo, e che costui riportò la vittoria del corso, quando i così detti Epigoni per la seconda volta dopo di Adrasto celebrarono i giuochi Nemèi. Leschete cantò di Etra, che allorquando fu preso Ilio, fu trascinata nel campo de' Greci, e dai figli di Teseo riconosciuta, e Damofonte ad Agamennone la richiese, il quale volendo farle cosa grata, disse, che non l'avrebbe fatto prima, che non avesse persuaso Elena: ed avendo spedito in Araldo, Elena gli fece la grazia. E' adunque rappresentato Euribate nella pittura, come venuto presso di Elena per cagione di Etra, e per annunziarle ciò, che da Agamennone gli era stato

ingiunto. Le donne Trojane sono figurate come schiave, ed in lutto: vi è dipinta Andromaca col figliaolo che le sta attaccato alla mammella. Leschete dice, che costui finì la vita gittato dalla torre, non già per decreto de Greci; ma per avere di sua autorità Neottolemo voluto esserne uccisore colle proprie mani. Vi è dipinta Medesicasta, anche essa una delle figlie spurie di Priamo: Omero dice, che costei andò a stabilire la sua dimora nella città di Pedeo, congiunta in matrimonio con Imbrio figlio di Mentore. Sì Andromaca, che Medesicasta hanno il capo velato: Polissena ha i capelli nel capo annodati, secondo l'uso delle vergini. Che essa morisse sulla tomba di Achille, lo cantarono i poeti, e io avendole vedute, conosco le pitture in Atene, e in Pergamo, che è di là dal Caico, che sono relative ai patimenti di Polissena. Dipinse ancora Nestore col pileo sul capo, e coll'asta in mano: ed il cavallo è rappresentato come sul punto di entrare in pugna. Fino al cavallo è lido, ed in esso appariscono delle pietruzze, di là non si vede più rappresentato mare.

## CAPO VENTESIMOSESTO

Continua la descrizione delle pitture di Polignoto nel Lesche.

1. Sopra le donne, che sono fra Etra, e Nestore, si veggono Glimene, Greusa, Aristomache, e Senodice, schiave anche esse. Stesicoro adunque nella distruzione di Troja enumerò fra le schiave Glimene: similmente cantò ne' Ritorni, che Aristomache fosse figlia di Priamo, e sposa di Gritolao d'Icetaone. Di Senodice non so, che abbia alcuno

71

fatto menzione, poeti, o compositori di discorsi. Sopra Creusa dicono, che la Madre degli Dei, e Venere, la salvarono dalla schiavitù de' Greci: imperciocchè vogliono, che anche essa fosse moglie di Knea. Sì Leschete, che l'autore de versi Cipri, danno per moglie ad Enea Euridice. Sul letto dipinte veggonsi, di là da queste, Deinome, Metioche, Piside, e Cleodice, delle quali nella così detta piccola Iliade non si legge, che il nome di Deinome: i nomi delle altre, a mio credere, furono da Polignoto istesso posti. Vi è dipinto anco Epèo nudo, che eguaglia al suolo le mura di Troja; si mostra sopra di esso la testa sola del cavallo di legno. Havvi Polipete di Piritoo col capo coronato da una tenia, e presso di lui è Acamante di Teseo, che ha sul capo la celata: sulla celata vedesi fatto il cimiero: e vi è Ulisse rivestito di corazza. Ajace di Oileo, tenendo lo scudo, sta presso l'altare giurando per l'azione scellerata commessa contro Cassandra. Cassandra siede a terra, e tiene la statua di Minerva, avendo staccato dalla base il simulacro quando Ajace la strappò dal suo stato di supplichevole: vi sono dipinti i figli ancora di Atreo anche essi colla celata sul capo: sullo scudo, che tiene Menelao, vedesi espresso un dragone, per cagione del prodigio, che in Aulide nel sagrificare apparve: dopo questi, che fanno giurare Ajace, incontro al cavallo presso di Nestore havvi Neottolemo, che uccide Elasso, chiunque egli si fosse: questo è nell'atto di spirare. Astinoo, di cui Leschete ancora fece menzione, caduto ginocchione, è colla spada da Neottolemo ferifo. E Polignoto fece, che fra tutti i Greci Neottolemo solo continui a scannare i Trojani, perchè alla tomba di Neottelemo dovea tutta la pittura essere diretta: in tutto il poema Omero dà al figlio di Achille il

nome di Neottolemo: i versi Cipri però affermano, che da Licomede Pirro, e da Fenice Neottolemo fosse chiamato, perchè Achille sendo ancor
giovane di età, avea incominciato a guerreggiare.
Vi è stata dipinta anche un'ara, ed un piccolo
fanciullo, che per timore sta attaccato ad essa:
sull'ara giace ancora una corazza di bronzo.

2. A' miei tempi era rara la figura di queste corazze, ma ne'tempi antichi le portavano: due erano i pezzi di bronzo, uno, che accostava al petto, ed alle parti intorno al ventre, e l'altro per difesa delle spalle: erano questi chiamati giali, e l'uno davanti, l'altro di dietro applicavansi, e di poi l'uno coll'altro univansi con fibbie. E sembrava, che avrebbe reso sicuri anche senza lo scudo. Perciò Omero ancora fece Forcine il Frigio senza scudo, perchè avea la corazza dai due giali composta: ed io vidi dalla pittura di Polignoto imitata questa difesa: e nel tempio di Diana Efesina, Callifonte Samio dipinse donne, che adattano a Patroclo i giali della corazza. Di là dall'ara dipinse Laodice, che sta in piedi : questa io non ritrovai essere stata dal poeta enumerata fra le schiave Trojane, nè d'altronde mi parve, che la verosimilitudine non portasse, che subito fosse dai Greci liberata. Omero infatti nella Iliade ha mostrato l'ospitalità da Menelao, e da Ulisse presso di Antenore ricevuta, e che Laodice era in matrimonio congiunta con Elicaone di Antenore: Leschete afferma, che ferito Elicaone nella pugna notturna, fu da Ulisse riconosciuto, e menato fuori vivo dalla battaglia. Seguirebbe adunque da ciò, che per la premura di Menelao, e di Ulisse per la casa di Antenore, non sarebbe stata da Agamennone, e Menelao un'azione da nemico contro la moglie di Elicaone commessa. Ma Euforione Calcidese,

73

senza alcuna verosimiglianza cantò quello, che Laodice risguarda. Dopo Laodice havvi un sostegno di marmo, e su di esso un vaso di bronzo: Medusa tenendo con ambo le mani il sostegno, sen siede sul suolo: fra le figlie di Priamo enumererebbe alcuno anche questa, secondo l'ode del poeta Imerèo. Presso Medusa vedesi una persona colla testa rasa, che è o una donna vecchia, od un eunuco; tiene fra le ginocchia un bambino nudo, il quale è stato espresso, che si mette davanti agli occhi la mano pel timore.

## CAPO VENTESIMOSETTIMO

Continua la descrizione della pittura di Polignoto nel Lesche.

Jei cadaveri, quello nudo, Peli di nome, giace boccone; sotto Peli giacciono Eioneo, ed Admeto rivestiti ancora delle corazze: di essi Leschete dice, che Eioneo fu morto da Neottolemo, e Admeto da Filottete: degli altri più in alto di questi, quello sopra il vaso è Leocrito di Polidamante morto da Ulisse, e sopra Eioneo, ed Admeto vedesi spento Corebo di Migdone: il sepolcro illustre di costui, è edificato ne confini de Frigi col paese de' Tettoreni, e da lui venne, che i poeti dessero ai Frigj il nome di Migdoni. Era venuto Corebo per prendere in moglie Cassandra; ma fu morto, come vuole la tradizione generale, da Neottolemo: Leschete però lo fa ucciso da Diomede. Sono anche sopra a Corebo Priamo, Assione, ed Agenore. Leschete non disse, che Priamo fu morto sul focolare di Ercèo, ma strappato dall'ara fuor di

proposito, incontrossi con Neottolemo presso le porte della casa. Sopra Ecuba, Stesicoro cantò nella distruzione d'Ilio, che fu da Apollo nella Licia portata. Leschete dice, che Assione era figlio di Priamo, e morì per le mani di Euripilo figlio di Euemone. L'uccisore di Agenore, secondo lo stesso poeta, fu Neottolemo: laonde potrebbe sembrare, che Echeclo di Agenore fosse ucciso da Achille, ed Agenore istesso da Neottolemo. Sinone compagno di Ulisse, ed Anchialo, portano il cadavere di Laomedonte al sepolcro: vi è espresso un altro estinto ancora, Ereso di nome: le cose sopra Ereso, e Laomedonte, niuno, che noi sappiamo, cantolle. Havvi la casa di Antenore, ed una pelle di pardo appesa sopra l'ingresso, onde essere un segno ai Greci per astenersi da quella. Vi sono dipinti, Teano, e i figli, Glauco, che siede sopra una corazza dai giali attaccata; ed Eurimaco sopra un sasso: presso di lui sta Antenore, e quindi la figlia di Antenore Crino, che porta un bambino: tutti hanno il volto espresso come lo deve essere in una disgrazia. I servi stanno mettendo una cassa sopra di un asino, ed altri bagagli: sull'asino siede un piccolo fanciullo. In questo luogo della pittura vi è il distico di Simonide ancora:

Dipinse Polignoto di Aglaofonte Tasio la devastata cittadella D' Ilione sacra.

#### CAPO VENTESIMOTTAVO

Altra pittura di Polignoto nel Lesche.

rappresenta la discesa di Ulisse nel così detto inferno per interrogare l'anima di Tiresia del suo ritorno salvo; così è la pittura. Sembra vedere l'acqua di un fiume, ed è chiaro, che sia l'Acheronte, e in esso sono nate canne palustri, e tanto tenui sono le figure de'pesci, che tu crederesti essere piuttosto ombre, che pesci: e nel fiume è una nave, ed il nocchiero sui remi. Seguì Polignoto (io credo) la poesìa Miniade: conciossiachè nella Miniade sopra Teseo, e Piritoo si legga:

Giunsero allora alla barca de'morti Ed il vecchio nocchiero li condusse

Caronte, e dentro non vi gì Mercurio.

Perciò adunque Polignoto ancora dipinse Caronte già vecchio di età. Quelli che sono montati sulla barca non si vedono totalmente neppure da quelli, che si avvicinano. Ma sembrano Telli pubere di età, Cleobèa ancora vergine, ed ha ne' piedi una cista quale è quella, che sogliono fare a Gerere. Circa Telli io intesi, che il poeta Archiloco discendeva in terza generazione da lui. Di Cleobèa pei dicono, che essa portò per la prima volta i misteri di Gerere da Paro in Taso. Sulla sponda dell'Acheronte merita specialmente di essere veduto sotto la barca di Caronte un uomo verso il padre non giusto, che è dal padre stesso strozzato.

2. Imperciocchè gli antichi molto stimavano i

genitori, siccome da altre cose può dedursi, e da quelli in Catania chiamati Pii, i quali quando scorreva sopra Catania il fuoco dall'Etna niuna premura si presero dell'oro, e dell'argento, ma fuggirono portando in collo, uno la madre, e l'altro il padre: avanzandosi con pena furono colti dalla lava spinta dalle fiamme, e ( perciocchè neppure per questo deposero i genitori) dicesi, che la lava si dividesse in due parti, ed il fuoco passasse senza che i giovanetti istessi, ed insieme con loro i genitori ricevessero alcun danno: e questi invero anche a'miei giorni ricevono dai Catanèi degli onori. Nella pittura di Polignoto vicino all'uomo, che avea recato ingiurie al padre, e per questo paga nell'inferno la pena, è punito un'altro, che ha spogliato i tempi: la donna, che lo punisce conosce fragli altri veleni quelli, che sono in tormento degli uomini.

3 In modo più speciale ancora dimostrarono gli uomini la loro pietà verso gl'Iddii: siccome è chiaro per ciò, che fecero gli Ateniesi, quando presero il tempio di Giove Olimpio in Siracusa, i quali non mossero alcuno de' donativi, e lasciarono che ne stesse alla custodia il Sacerdote Siracusano. Dati Medo ancora mostrollo, e coi discorsi, che fece ai Deli, ed anche per i fatti, avendo trovato in una nave Fenicia una statua di Apollo, la rese di nuovo in Delio ai Tanagrèi. Così allora tutti la divinità onoravano, e per questa ragione dipinse Polignoto quell'esempio contro il saccheggiatore dei

templi.

4. Più in alto delle cose accennate si vede Eurinomo: dicono gli eruditi Delfj, che Eurinomo sia uno de' Genj infernali, e che roda le carni de' morti, lasciando loro soltanto le ossa. Il poema di Omero sopra di Ulisse, e quello detto Minia-

de, e i Ritorni (conciossiachè anche in questi si fa menzione dell'inferno, e de'terrori che vi sono) non conoscono alcun demone Eurinomo. Mostrerò però di esso quale egli è Eurinomo, ed in in qual figura è stato dipinto: il suo colore è fra il negro, ed il ceruleo come è quello delle mosche, che stanno sopra le carni; mostra i denti, e sta assiso sopra la pelle di un avvoltojo. Dopo di Eurinomo segue Auge dalla Arcadia, ed Ifimedèa: Auge andò in Misia presso Teutrante, e di tutte

## CAPO VENTESIMONONO

dai Carj, che sono in Milasi,

le donne, colle quali dicono avere avuto Ercole commercio, questa un figlio simile specialmente al padre partorì. Ifimedèa poi ricevè grandi onori

Continua la descrizione della pittura di Polignoto.

1. Più in alto di questi di già da me accennati sono i compagni di Ulisse, Perimede, ed Euriloco, i quali portano le vittime: sono queste montoni neri.

2. Dopo le vittime vedesi assiso un personaggio, e l'inscrizione, che vi si legge dice, che è
Ocno: egli è rappresentato nell'atto di attortigliare una fune, ed al suo lato è un'asina, che mangia tutto quello, che egli attortiglia di essa. Dicono, che questo Ocno sia stato assai amante di
lavorare, e che abbia avuto una moglie prodiga,
e che tutto quello, che costui lavorando raccoglieva non molto dopo era da quella consumato. Vogliono adunque, che Polignoto abbia fatto allusione alla moglie di Ocno. E conosco, che dai Joni

ancora tutte le volte, che veggano alcuno faticare senza alcun profitto, da essi si dice, che quest'uomo fa la corda di Ocno. Ocno dagl' indovini ancora che osservano gli auguri si chiama un uccello, che è il più grande, e il più bello degli aghironi: questo è uno degli augelli più rari. Vi è dipinto Tizio, che non è quasi più punito, ma che per la continuità della pena è totalmente consunto, una ombra tenue, e non intera. Percorrendo quello, che nella pittura segue, vicinissima a colui, il quale torce la corda è Arianna: sta assisa sopra di un sasso, e guarda la sua sorella Fedra, che ha sollevato il suo corpo con una fune, e che con ambo le mani tiene da tutte, e due le parti la corda. Presenta questa una figura decorosa, e che mostra nel tempo stesso chiaramente ciò, che risguarda la morte di Fedra. Arianna poi, o per qualche fortuna incontrata, o espressamente tramatele insidie, fu a Teseo tolta venendo sopra di lui Bacco con una flotta maggiore; nè alcun altro a mio parere, egli fu, se non il primo che con una spedizione portossi contro gl'Indiani, e sull'Eufrate fece ponti. E Zeugma fu nomata una città in quel luogo del paese in cui fu sull'Eufrate fatto un ponte : ed ivi è anche a'giorni nostri il canapo, col quale fece il ponte, di sarmenti di vite, e di edera intrecciato. Molto di ciò, che risguarda Bacco è stato detto dai Greci, e dagli Egizi. Sotto Fedra vedesi Clori inchinata sulle ginocchia di Tia. Non errerà neppure chi dice, che fra di loro fossero amiche quando queste donne erano in vita : imperciocchè erano, Clori da Orcomeno in Beozia...: ed altri ancora dissero di loro, che con Tia, Nettuno si giacque, e che Glori si congiunse con Neleo figlio di Nettuno. Presso Tia sta Procride figlia di Eretteo, e

dopo di lei Climene: questa Climene, volge le spalle. Si canta ne' Ritorni, che Climene fosse figlia di Minia, e che essa si maritasse con Cefalo di Deione, e nascesse loro per figlio Ificlo. Giò che risguarda Procride, è da tutti ancora cantato, come prima di Climene con Cefalo si congiunse, e quale fu il modo con cui fu dal marito morta. Più indentro di Climene vedrai Megara da Tebe: fu questa Megara avuta in moglie da Ercole, il quale dopo qualche tempo la rimandò, come colui, che era stato privato de'figli avuti da lei, e che la credeva con cattiva fortuna a lui congiunta. Sulla testa delle donne enunciate vedesi la figlia di Salmoneo assisa sopra di un sasso, ed Erifile sta al suo lato in piedi, che per la veste presso il collo stende le punta delle dita: nei vuoti della veste ti figureresti, che ella tiene colle mani quel monile. Di là da Erifile dipinse Elpenore, ed Ulisse, che piega le gambe, e tiene imbrandita la spada sulla fossa: e l'indovino Tiresia si avanza verso la fossa, e dopo Tiresia sopra un sasso è Anticlea madre di Ulisse : ed Elpenore è ravvolto in una stuoja invece di vestimento, cosa solita a portarsi dai marinai. Più in basso di Ulisse sono sopra seggi assisi, Teseo che con ambo le mani tiene due spade, quella di Piritoo, e la sua, e quello, che guarda le spade è Piritoo: ti figureresti, che egli fosse rattristato delle spade, siccome a lui inutili, e che non erano loro di giovamento nelle ardite imprese. Paniasi cantò, che Teseo, e Piritoo sopra i seggi presentavano la figura, non di legati; ma disse, che il sasso era loro di sua natura aderente alla pelle invece di legami. Della così detta amicizia di Teseo, e Piritoo, Omero parlò in ambedne i poemi. Ed Ulisse infatti dice ai Feaci:

E que'che pur volea mirare io vidi

I magnanimi figli degli Dei Di me più antichi Teseo e Piritoo.

E da lui è stato nella Iliade ancora cantato Nestore, che altre cose dice nella esortazione di Agamennone, ed Achille, e fra queste i versi seguenti ancora:

> Nè mai veduto nè più vedrò poi Uomini da eguagliar Piritoo forte, Drias pastor de' popoli e Ceneo, Ed Essadio e il divino Polifemo, E Teseo d'Egèo, che eguagliò i numi.

# CAPO TRENTESIMO

Continua la descrizione delle pitture di Polignoto.

uindi Polignoto dipinse le figlie di Pandareo. Omero ne' discorsi di Penelope dice, che morirono alle vergini per odio degli Iddii i genitori; e che esse orfane furono da Venere allevate, e che dalle Dee riceverono, da Giunone di esser prudenti, e belle di volto; da Diana la statura maestosa del corpo; e da Minerva l'essere ammaestrate nelle arti alle donne convenienti: Venere adunque salì in cielo volendo ottenere da Giove per le donzelle nozze felici ; e queste sendone ella lontana furono dalle Arpie rapite, e date da loro alle Furie. Ciò è quanto Omero ha sopra di esse cantato. Polignoto poi dipinse le donzelle coronate di fiori, e che giuocano agli astragali: il nome loro è Camiro, e Clizia. Sappiasi, che Pandareo era Milesio da Mileto di Creta, ed ebbe parte nel delitto del furto con Tantalo, e nella astuzia del giuramento. Dopo le figlie di Pandareo viene Antiloco, che tiene uno de'piedi sopra di un sasso, e la faccia, ed il capo sopra ambo le mani; Agamennone dopo di Antiloco è appoggiato sotto l'ascella sinistra dallo scettro, e colle mani innalza una verga. Protesilao assiso guarda verso di Achille; tale è la sua attitudine: di là da Achille sta Patroclo. Ad eccezione di Agamennone questi altri non hanno la barba.

2. Di là da essi è dipinto Foco, garzone di età, e Jaseo che ha molta barba, e toglie dalla mano sinistra di Foco un anello per questo racconto. Con Foco di Eaco, che era da Egina passato in quella che oggi è detta Focide per acquistare il comando degli uomini di questo continente, e voleva ivi stabilire il suo soggiorno, venne Jaseo in una amicizia strettissima, e fragli altri doni, come è conveniente che gli diede, vi fu un suggello di pietra legato in oro. Ritornato non molto dopo Foco in Egina, gli tramò subito Peleo insidie alla vita; e per questa cagione nella pittura in memoria di quell'amicizia, Jaseo è in atto di voler. vedere il suggello, e Foco glielo lascia prendere. Di là da questi vedesi Mera assisa sopra di un sasso . Di lei, è stato ne' Ritorni cantato', che partì: di questa vita sendo ancora vergine, e che era figlia di Preto di Tersandro di Sisifo. Dapo Mera siegue Atteone di Aristeo, e la madre di Atteone, che nelle mani tengono un cerbiatto, e che sono sulla pelle di un cervo assisi; presso di loro giace una cagna da caccia per ragione della vita di Atteone, e del modo della sua morte. Riguardando di nuovo nel basso della pittura vedesi dopo Patroclo, come sopra di una collina assiso Orfeo, e colla sinistra tocca la cetra, e coll'altra maneggia salci: quelli, che egli maneggia sono i rami, e sta appoggiato al tronco: sembra che sia il bosco di Proserpina, dove i piop-

pi, ed i salci nascono secondo il parere di Omero: la figura di Orfeo è greca, e non ha nè la veste, nè il pileo Trace sul capo. Dall'altra parte del tronco del salcio sta appoggiato Promedonte. V'ha chi pensa, che sia stato il nome di Promedonte introdotto da Polignoto stesso, come in un poema: altri poi hanno detto, che fosse egli un Greco amantissimo di udire ogni altra musica, e specialmente le canzoni di Orfeo. In questo lato della pittura havvi Schedio condottiere de' Focesi a Troja, e dopo di lui Pelia assiso in un trono, canuto similmente nella barba, e nel capo: costui guarda Orfeo; e Schedio tiene un pugnale, ed è coronato di gramigna. Tamiri, che siede vicino a Pelia, è privo di occhi, ed è m tutta la figura abbattuto, e una lunga chioma dal capo, e una barba lunga gli scende dal mento: la lira è gittata ai suoi piedi, e di essa sono spezzati i corni, e rotte le corde. Di là da costui, su di un sasso è assiso Marsia, ed Olimpo è presso di lui in figura di un bel garzone, ed in attitudine di apprendere a suonare la tibia. I Frigj di Celene vogliono, che il fiume, il quale traversa la loro città, fosse un dì quel suonatore di tibie: vogliono ancora, che un ritrovato sia di Marsia il suono delle tibie, che si dice Materno: ed affermano, che respinsero ancora l'esercito de' Galli, difesi da Marsia contro de' barbari, e coll'acqua del fiume, e col suono delle tibie.

#### CAPO TRENTESIMOPRIMO

Finisce la descrizione delle pitture di Polignoto - Meleagro, e sua morte.

1. De rivolgere tu vuoi di nuovo lo sguardo all'alto della pittura, dopo Atteone segue Ajace da Salamine, e Palamede, e Tersite, che giuocano ai dadi, giuoco inventato da Palamede; l'altro Ajace li sta guardando mentre giuocano: questo Ajace ha il colore di un naufrago, avendo la pelle sparsa di salsedine. Polignoto introdusse quì espressamente i nemici di Ulisse. Ajace di Oileo venne in inimicizia con Ulisse, quando costui esortava i Greci a lapidare Ajace, per la scelleratezza verso Cassandra commessa. Che Palamede avanzandosi per pescare, fosse annegato, e che Diomede, ed Ulisse ne fossero gli uccisori, io lo so per averlo letto ne'versi Ciprj. Meleagro di Enco è più in alto nella pittura, di Ajace di Oileo. Egli è rappresentato nell'atto di guardare Ajace: questi, ad eccezione di Palamede, hanno tutti la barba.

2. Circa la morte di Meleagro, Omero ha detto, che le Furie esaudirono le imprecazioni di Altea, e Meleagro per questa cagione morì. Le poesie così dette Eèe, e la Miniade sono fra loro di accordo: imperocchè dicono esse, che Apollo assistè i Cureti contro gli Etoli, e Meleagro fu morto da Apollo. Il racconto, che fassi sul tizzone, cioè, che fosse dalle Parche ad Altea concesso, che Meleagro non sarebbe dovuto morire prima, che il tizzone non fosse stato dal fuoco distrutto, e che Altèa per lo sdegno lo ardesse,

questo racconto adunque fu per la prima volta prodotto da Frinico di Polifradmone nel dramma intitolato le Pleuronie:

Egli non evitò la cruda morte Ma veloce la fiamma consumollo Sendo il tizzon distrutto

Dalla sua madre insidiosa Altèa. Apparisce invero, che non avendo Frinico condotto più a lungo il discorso, come altri di un proprio ritrovato farebbe, lo toccò appena, siccome di già per tutta la Grecia divulgato. Nel basso della pittura, dopo il Trace Tamiri, havvi Ettore, che assiso, tiene ambo le mani sul ginocchio sinistro, sendo nell'atto di una persona addolorata: dopo di lui è Mennone, che siede sopra un sasso, e Sarpedonte accanto a Mennone: hanno tutti costoro la barba: nella clamide di Mennone vi sono lavorati augelli, di quelli, che hanno il nome di Mennonidi: ed affermano gli Ellesponzi, che ciascun anno vanno essi in giorni determinati sul sepolcro di Mennone; e tutta quella parte del monumento, che è scoperta di alberi, o di erba, è dagli augelli nettata, e colle ali bagnate lo aspergono dell'acqua dell'Esepo. Presso Mennone havvi espresso un garzone Etiope nudo, perchè Mennone era Re della nazione degli Etiopi. E giunse in Ilio non già dalla Etiopia; ma da Susa di Persia. e dal fiume Coaspe, avendo soggiogato tutte le nazioni, che abitavano frammezzo. I Frigi mostrano ancora la strada, per la quale menò egli l'esercito, scegliendo le vie più brevi: è la via da mansioni interrotta. Di là da Sarpedonte, e Mennone, vedesi Paride, che non ha ancora la barba; ma batte le mani come farebbe un uomo rozzo; tu dirai, che Paride collo strepito delle mani chiama presso di se Pentesilea. Anche costei guarda Pa-

ride, che nella espressione del volto sembra, che lo disprezzi, e non ne faccia alcun conto: Pentesilèa è rappresentata come una vergine, la quale tiene un arco somigliante a quei di Scizia, e sulle spalle la pelle di un pardo. Quelle di là da Pentesilèa portano l'acqua in vasi rotti: vi è dipinta una, che è ancora bella di volto, ed un'altra, che è di già avanzata in età: in particolare non vi è inscrizione sotto ciascuna delle donne; ma in comune sotto ambedue, che sono non iniziate. Più in alto di queste donne havvi Callisto, e Nomia di Licaone, e Pero di Neleo, e per dote di questa, Neleo richiede le vacche d'Ificlo. Callisto per coltrice ha una pelle di orso, e tiene i piedi nelle ginocchia di Nomia. Ha di sopra il mio discorso mostrato, che gli Arcadi dicono Nomia essere una ninfa loro nazionale; che le ninfe poi vivano molti anni, ma che non siano affatto esenti dalla morte, lo dicono i poeti. Dopo Callisto, e tutte le donne, che sono con lei, si vede un precipizio, e Sisifo di Eolo, che è sforzato a spingere sul precipizio il sasso. Havvi ancora nella pittura un dolio, un vecchio, ed un garzone, e parecchie donne assise sopra il sasso, e presso del vecchio una femmina simile a lui nella età: gli altri portano acqua, ma alla vecchia tu crederai, che siasi rotto il vaso; e tutto quello, che nel pezzo rotto le rimane, lo versa di nuovo nel dolio. Noi congetturammo, che anche questi siano di quelli, che niun conto fanno de misteri Eleusini: imperciocche i più antichi fra i Greci tanto più rispettabile credettero la iniziazione Eleusinia, di tutto ciò, che la religione risguarda, quanto in confronto degli Eroi gl' Iddii. Sotto questo dolio, Tantalo fra gli altri tormenti, che Omero sopra di lui cantò, ha quello del timore del sasso, che sta per cadergli sopra. E' chiaro, che Polignoto ha seguito la tradizione di Archiloco, del quale io non so se da altri sia stato ammaestrato circa le cose, che risguardano la pietra, ovvero l'abbia egli stesso nel suo poema introdotta. Tale è il numero degli oggetti, e tale il decoro, al quale la pittura del Tasio ascende.

# CAPO TRENTESIMOSECONDO

Altri monumenti di Delfo - Strada del Parnasso -Antro Coricio - Titorea - Fiume Cacale - Monumenti di Titorea.

- r. Annesso al recinto del tempio è il teatro, che merita di essere veduto. Partendo dal recinto ivi è la statua di Bacco, dono de' Cnidj. Nella parte più alta della città è il loro stadio; questo era fatto de sassi, che sono in gran numero nel Parnasso, finchè Erode Ateniese non n'ebbe mutato la decorazione in marmo pentelico. Giò è quanto a' miei tempi rimaneva in Delfo, che meritava di essere riferito.
- 2. Andando da Delfo verso le cime del Parnasso, sessanta stadi lontano dalla città havvi una
  statua di bronzo, ed è più facile ad un uomo spedito, ai muli, e ai cavalli la salita all'antro Coricio. Poco più sopra ho dimostrato, che quest'antro avea tratto il nome dalla ninfa Coricia; e mi
  sembra, di tutte le spelonche, che io vidi, quella, cha meritava specialmente di essere osservata.
- 3. Imperocchè di tutte quelle, che sono, o nei lidi, o nel profondo del mare, non potrebbe da alcuno, ancorchè il volesse, trovarsi il giusto numero, ma ve n'ha delle più rinomate ne' Greci,

87

e nel paese de barbari. I Frigj, che sono sul fiume Peucella, i quali in origine in quel paese dall' Arcadia, e dagli Azani giunsero, mostrano un antro chiamato Steuno, rotondo, e che è di una bella altezza: è questo un tempio della gran Madre, e vi è stata fatta la sua statua. Temisonio di là da Laodicea è anche esso abitato dai Frigi, e quando l' esercito de' Galli metteva sossopra la Jonia, e i luoghi con quella provincia confinanti, i Temisonesi dicono, che in loro ajuto venissero Ercole, Apollo, e Mercurio: imperocchè questi, siccome affermano, mostrarono in sogno ai loro magnati un antro, e comandarono ai Temisonesi, alle loro donne, e ai fanciulli di nascondersi in esso: e perciò dicono, che davanti alla spelonca vi sono statue non grandi di Ercole, Mercurio, ed Apollo, chiamate Speleati: dalla loro città quest'antro è trenta stadi distante, e vi sono dentro delle sorgenti: nè vi conduce ingresso alcuno, nè per molto tempo vi penetrano i raggi del sole, e la volta è in gran parte assai vicina al suolo.

4. I Magnesj ancora, che abitano sul fiume Letèo, hanno un luogo, che Ile si dice: ivi è consagrata ad Apollo una spelonca non straordinaria per la grandezza: la statua di Apollo sominamente antica dà forza in ogni operazione, ed ivi gli uomini sacri saltano da precipizi dirupati, e da alte rupi, e svellendo alberi altissimi dalle radici, insiememente coi pesi fanno cammino per i sentieri

più angusti.

5. L'antro Coricio supera in grandezza i suddetti, e si può per molto tempo camminare in esso senza lume: la volta è sufficientemente dal suolo distaccata, e l'acqua, altra dalle sorgenti sgorga, e molta ancora gocciola dalla volta, cosicchè per tutto l'antro chiaramente si veggono nel suolo le traccie delle gocciole. Gli abitatori del Parnasso, sacro specialmente lo credono alle ninfe Coricie, ed a Pane. Dopo il Coricio è difficile anche per un uomo spedito il pervenire alle cime del Parnasso: superano queste le nubi, e su di esse le Tiadi

infuriano in onore di Bacco, e di Apollo.

6. Titorea è più oltre di Delfo, per quanto si può congetturare, ottanta stadi, andandovi per la via del Parnasso. Quella strada poi, che non è tutta montuosa; ma che è commoda per i carri ancora, si disse, che era anche più lunga. Io so, che diversamente sul nome della città hanno seritto Erodoto nella invasione del Persiano, e Bacide negli oracoli. Bacide invero chiamò Titorei gli uomini di questi luoghi. Erodoto poi dice su di essi, che avvicinandosi il barbaro, quelli, che ivi abitavano, nelle cime del Parnasso si rifuggiarono, e che Neone era il nome della città, Titorea poi era la punta del Parnasso. Pare adunque, che col tempo, primieramente tutto il paese, e dopo questo, poichè si furono dalle castella nella città raccolti, prevalse anche, che Titorea, e non più Neone la città fosse nomata. Quelli del paese dicono, che Titorea fosse chiamata dalla Ninfa Titorea, una di quelle, che secondo l'antica tradizione de' poeti nacquero dagli altri alberi, e specialmente dalle quercie. Una età innanzi alla mia nascita, la fortuna fece peggiorare lo stato di Titorea. Havvi l'edificio del teatro, e il recinto del foro più antico. Fra le cose, che sono nella città di maggior conto, specialmente è il bosco sacro di Minerva, e il tempio, e la statua: e fra quelle degne di memoria è il sepolcro di Antiope, e Foco.

7. Quella parte del mio discorso, che è sopra i Tebani, dimostrò, che Antiope per ira di Bacco divenne furibonda, e quale fu il motivo, per

cui l'ira del Dio attirossi: mostrò ancora, che essa si congiunse in matrimonio con Foco di Ornizione suo amante, e che insieme con lui fu sepolta; e mostrai pure tutto ciò, che Bacide fatidico ha di comune circa questo sepolcro, e quello di Zeto in Tebe, e di Anfione. Oltre gli oggetti suddetti non vi era in questa piccola città altro, che meritasse di essere accennato. Un fiume presso la città dei Titoresi porge loro da bere, scendendo essi sulla sua ripa, e prendendone l'acqua: il suo nome è Cacale.

8. Settanta stadi più oltre di Titorea è il tempio di Esculapio, il quale chiamasi Archegeta: riscuote questo gli onori dai Titoresi istessi, e dagli altri Focesi. Dentro il recinto sì i supplichevoli, che quelli, che sono al servigio del Dio, hanno le loro abitazioni ancora: in mezzo è il tempio colla statua di marmo, che ha la barba, e che è di grandezza superiore a due piedi: a destra della statua è un letto; hanno il rito di sagrificare a

questo Dio tutto fuori che le capre.

9. Girca quaranta stadj distante dal tempio di Esculapio è il recinto, ed il sacro recesso d' Iside, egli è il più santo di quanti ne hanno i Greci alla Dea Egizia edificati. Imperciocchè i Titoresi han decretato, che non si abiti a questo d'intorno, nè possono nel recesso entrare se non coloro, che Iside istessa prescegliendoli chiama per sogni. Lo stesso fanno ancora gl'Iddii infernali nelle città, che sono oltre il Meandro: imperciocchè mandano visioni a coloro, che essi vogliono fare entrare ne' recessi. Circa alla Iside de' Titoresi celebrano in suo onore due volte all'anno la festa, una nella primavera, e nella state l'altra: e tre giorni innanzi ciascuna festa, tutti quelli, che hanno il permesso di entrare, purgano il recesso in un mo-

do segreto, e tutto quello delle vittime introdotte nella festa precedente, che ritrovino rimanere ancora, è da loro tutto portato nello stesso luogo, ed ivi lo sotterrano: questo luogo credo, che sia due stadi distante dal recesso. Il quel giorno adunque fanno questo nel tempio; il di vegnente gli osti si fanno capanne di canna, e di altra materia, che trovano: nell'ultimo de' tre giorni fanno la fiera vendendo schiavi, ed ogni sorta di bestiami, e vesti inoltre, e oro, ed argento: dopo il mezzodi si rivolgono al sagrificio. Sagrificano buoi, e cervi i più ricchi, quelli, che mancano di ricchezze, oche, e galli d'india: i porci non vuole la liturgia, che si sagrifichino, siccome neppure pecore, e capre. E' cosa santa nel sagrificare le vittime di mandarle nel recesso avendo fatto un rogo: fa di bisogno, che queste vittime siano avvolte in lacci di lino, o di bisso. Il modo di prepararle è l'Egiziano: si mena la pompa di tutte quelle cose, che sono state sagrificate, ed altri mandano nel recesso le vittime, ed altri davanti di esso bruciano le capanne, e se ne vanno con tutta la fretta. E dicono, che una volta un uomo di quelli, che non discesero nel recesso, ma profano, quando incominciò ad ardere la pira, allora entrò nel recesso per curiosità, ed ardire, che gli parve tutto pieno di ombre: e che ritornò nel territorio Titorese, ma avendo contato ciò, che avea veduto, morì,

19. Una festa simile udii da un Fenicio, che celebrano gli Egizi ad Iside, quando dicono, che piange Osiride: allora comincia il Nilo a gonfiarsi, e molti de'nazionali dicono, che le lagrime d'Iside sono quelle, che fanno crescere il fiume, ed inaffiare i campi. Allora adunque, (mi narrava il Fenicio), il Romano, che governava l'Egitto,

avendo persuaso con denari una persona, lo fece scendere nel recesso d'Iside, che è in Copto. E quegli entratori, ritornò dal recesso, ma avendo riferito ciò, che avea veduto, anche esso, io udii, esser subito morto. Pare adunque, che sia vero il verso di Omero, che gli uomini senza alcun buon augurio vedono gl'Iddii apertamente.

numero minori a quelli del territorio Attico, e della Sicionia, ma per colore, e sapore sorpassano quelli della Spagna, e dell'Istria: e da questi fanno ogni sorta di unguento, e portano olio all'Im-

peradore.

#### CAPO TRENTESIMOTERZO

Città di Ledonte - Lilèa - Caradra - Parapotamia - Anficlea - Titronio - Drimèa.

1. Laltra strada da Titorea, è quella che va a Ledonte, anche essa era un giorno nel numero delle città: a miei di però per la estrema debolezza i Ledonzi aveano abbandonato la città, e circa settanta uomini abitavano sul Gefisso: hanno adunque le loro abitazioni il nome di Ledonte, ed anche questi hanno l'onore di entrare nel consiglio comune de' Focesi siccome i Panopeesi. Quaranta stadi più in alto degli uomini, che ora abitano sul Gefisso, sono le rovine dell' antica Ledonte, e dicono che la città prendesse il nome da un' indigena. Altre città ancora soffrirono mali per la malvagità de' nazionali, e in una totale perdizione caddero, Ilio per la contumelia di Alessandro verso Menelao : i Milesi poi per la tendenza di Estico alle cupidigie, e per l'amore ora della città negli Edoni, ora di essere consigliere di Dario, ora di ritornar nella Jonia. Ai Ledonzj ancora Filomelo fece publicamente pagare la pena

della sua empietà.

- 2. Lilèa nel tempo d' inverno ancora non è più lontana di una giornata da Delfo, scendendovi pel Parnasso: noi ci figuriamo, che vi possano essere centottanta stadi di cammino. Gli abitanti di questa anche dopochè fu da loro la città riedificata doveano soggiacere ad una seconda disgrazia per parte della Macedonia. Assediati da Demetrio fecero una capitolazione, e fu introdotto nella loro città un presidio fino a tantochè un nazionale di nome Patrone mosse a sollevazione contro il presidio i cittadini, che erano in età di portare le armi, ed avendo vinto in battaglia i Macedoni, forzolli con una capitolazione ad andarsene. I Lileesi in contracambio di questo beneficio dedicarono la sua statua in Delfo. Havvi in Lilèa il teatro, il foro, e le terme: vi sono ancora i tempi degl' Iddii, uno di Apollo, e di Diana l'altro: le statue stanno diritte in piedi e sono di lavoro attico, e di marmo pentelico. Dicono, che Lilèa fosse una delle così dette Naiadi, e figlia del Cefisso, e che dalla Ninfa avesse nome la città. Ivi il fiume ha le sorgenti; sorge dalla terra non sempre chetamente, ma come di sovente addiviene specialmente sul mezzodì nell' uscire manda un suono; e questo romore dell' acqua assomigliar lo potresti ad un toro, che mugghia. Ha Lilèa tre stagioni dell'anno temperate, l'autunno, l'estate, e la primavera: il monte Parnasso impedisce, che l'inverno sia similmente mite.
- 3. Caradra venti stadj più oltre è posta sopra un'alta rupe, e gli abitanti scarseggiano di acqua: serve loro per bere il fiume Caradro, il quale scen-

93

dendo tre stadi da essi mette nel Cefisso: ed io credo, che alla città sia stato posto il nome dal fiume Caradro. I Caradrèi hanno a cielo scoperto le are di alcuni de' così detti Eroi, ed altri dicono, che siano de' Dioscuri, altri di Eroi del paese.

4. Il territorio di certo più buono della Focide è quello presso il Cefisso, per piantarvi alberi, seminarvi, e produrre pascoli: cosicchè si dice ancora, non essere in Omero la città di Parapotamj nominata; ma risguardare il verso quelli che la terra presso il Cefisso coltivano

# E quei che presso il divino Cefisso Abitavano.

Gon questo discorda la storia di Erodoto, discordano tutte quelle cose che rammentano le vittorie Pitiche: imperciocchè quando gli Anfizioni dierono per la prima volta i giuochi Pizi, Acmea Parapotamio pugile vinse ne' garzoni: similmente Erodoto, enumerando tutte le città, che il re Serse bruciò nella Focide comprende in essa anche Parapotami. Nè Parapotami fu dagli Ateniesi, e dai Beoti riedificata: ma gli abitanti per la debolezza, e la mancanza de' denari, furono nelle altre città divisi: di Parapotami non esistevano più neppur le rovine, nè rammentano, in qual parte del paese questa città fosse edificata.

5. Da Lilèa ad Anficlèa vi è una strada di sessanta stadj: il nome di questa città fu dai nazionali corrotto, ed Erodoto chiamolla Anficèa seguendo il modo più antico; gli Anfizioni nell'emanare il decreto per la rovina delle città de' Focesi le dierono il nome di Anficlèa. I nazionali dicono queste cose sopra di lei: un personaggio potente sospettando insidie de' suoi nemici contro un figlio

suo bambino mise il figlio in un vaso, ed in quella parte del paese il nascose dove sapeva, che più sicurezza avrebbe avuto: un lupo assalì l'infante; ma un forte dragone ne prese la guardia attortigliatosi intorno al vaso. Come il padre presso il figlio sen venne, temendo, che il dragone non avesse insidiato l' infante, scagliò uno strale, e insieme con esso uccise il fanciullo; ma avendo dai pastori appreso, che egli era stato l'uccisore del benemerito e del custode del figlio, un rogo in comune fece al dragone, e al fanciullo: e dicono che il luogo anche oggi si assomigli ad una pira ardente, e che da quel dragone venne la città nomata Ofitèa. Merita specialmente di essere vedute il recesso, dove celebrano i misteri di Bacco; l' ingresso in quello, è aperto; ma la statua non si vede. Si narra dagli Anficleesi, che questo Iddio è a loro indovino, e gli ajuta nelle malattie, le quali sì ad essi, che ai loro vicini sono per mezzo di sogni da lui guarite : il profeta n' è il sacerdote, e dà le risposte invaso dal nume.

6. Quindici stadj più oltre di Anficlèa è in una pianura posto Titronio: non presenta alcuna cosa degna di essere rammentata. Da Tritonio a Drimèa vi sono quindici stadj: dove questa strada, e quella che direttamente da Anficlèa mena a Drimèa presso il Cefisso si uniscono, ivi i Titronesi hanno un bosco sacro ad Apollo, e delle are: vedesi edificato in questo luogo anche un tempio, ma senza statua. Drimèa è distante da Anficlèa ottanta stadj; voltando a sinistra (secondo i detti di Erodoto) vi erano ne' tempi più antichi i Naubolesi; e gli abitanti di quel luogo dicono, che il fondatore sia stato Foco figlio di Eaco. I Drimèi hanno un tempio antico di Cerere Tesmofora, e la statua in esso diritta in piedi è di marmo: in

DECIMO 95
suo onore celebrano una festa annuale detta le Tesmoforie.

# CAPO TRENTESIMOQUARTO

Elatèa, sua storia, e monumenti - Minerva Cranèa.

- 1. Latèa è la città più grande de' Focesi dopo Delfo: questa è situata come Anficlèa, e ad essa si và da Anficlèa per una strada di centottanta stadi, nella maggior parte piana; nè sale molto neppure quando è più dappresso alla città degli Elateesi. Scorre nella pianura il Cefiso, e presso di questo vivono specialmente gli uccelli chiamati ottarde.
- 2. Gli Elateesi cacciarono Cassandro, e l'esercito de' Macedoni, sfuggirono ancora la guerra di Tassilo capitano di Mitridate, ed in premio di ciò i Romani concessero a loro, che sendo liberi coltivassero il paese senza pagar tributo. Contendono di non essere di nazione stranieri, e dicono di essere di origine Arcadi : imperciocchè, dicono, quando i Flegi andarono contro il tempio di Delfo, Elato di Arcade difese il Dio, e rimasto insiememente colle truppe nella Focide fu il fondatore di Elatèa. Fralle città de' Focesi, che il Medo arse si deve contare anche Elatèa. Essi furono soggetti alle comuni sciagure de' Focesi, ed altre ne preparò loro la fortuna in particolare per parte de' Macedoni. Mentre Cassandro faceva loro la guerra, Olimpiodoro fu specialmente la causa, che inutile fosse l'assedio de' Macedoni: Filippo di Demetrio poi ridusse il popolo di Elatèa agli ultimi timori, ed insieme i più potenti accattivossi con

doni. Tito che comandava i Romani (imperciocchè era stato spedito da Roma per rendere libera tutta la Grecia) promise di rendere agli Elateesi l'antico governo, e per mezzo di ambasciatori fece loro intimare, che si fossero dai Macedoni ribellati: o il popolo per stoltezza, o quelli che aveano le magistrature, vollero restare fedeli a Filippo, e furono assediati dai Romani. Ne' tempi seguenti però gli Elateesi resisterono all'assedio di Tassilo, capitano di Mitridate, e dei barbari del Ponto: per questa azione fu loro dai Romani concesso di essere liberi. L' esercito de' saccheggiatori Costoboci, che fece a' miei giorni scorrerie per la Grecia, pervenne anche ad Elatèa : allora Mnesibulo si mise alla testa di una mano di uomini, e dopo avere uccisi molti de' barbari, cadde nella pugna. Questo Mnesibulo fralle altre vittorie, che riportò nel corso vinse ancora allo stadio ed al diaulo collo scudo nella Olimpiade CCXXXV. In Elatèa sulla via si vede eretta la statua di bronzo di Mnesibulo corridore.

- 5. Il foro è degno di essere veduto, siccome ancora la statua di Elato sopra una colonna scolpita: non so chiaramente, se il fecero come fondatore onorandolo, ovvero perchè la colonna servisse di coperchio alla sua tomba. E' ad Esculapio edificato un tempio e la statua ha la barba; i nomi di quelli, che hanno lavorato le statue sono Timocle e Timarchide di nazione Attica. Nella estremità destra della città havvi un teatro, ed un' antica statua di Minerva di bronzo: dicono, che questa Dea li difendesse contro i barbari, che erano con Tassilo.
- 4. Venti stadi distante da Elatea è il tempio di Minerva soprannomata Cranea. La via va sempre crescendo in salita così che colui che sale ne

DECIMO sente sempreppiù la ertezza; alla estremità della strada havvi un colle che è nella maggior parte dirupato; ma non è nè molto grande, nè molto alto. Sopra questo colle è edificato il tempio: vi sono portici, e per essi si va alle abitazioni dove dimorano quelli che debbono servir la Dea, e fra gli altri specialmente il sacerdote. Scelgono questo dal numero dei garzoni, che non sono ancora pervenuti all' età della pubertà, avendo la previdenza, che il tempo del suo sacerdozio termini avanti, che metta la barba; esercita per cinque anni continui tal carica, nei quali vive presso la-Dea, e fragli altri usi ha quello di bagnarsi in catini secondo l'antico costume. Anche questa statua fu fatta dai figli di Policle: essa è armata per la battaglia, e sullo scudo vedesi espresso quello. che è in Atene sullo scudo della così detta Vergine dagli Ateniesi.

## CAPO TRENTESIMOQUINTO

Abe e suoi monumenti - Jampoli - Stiri.

1. Si può andare ad Abe e a Jampoli da Elatèa ancora per la via de' monti a destra della città degli Elateesi: la strada consolare, che da Orcomeno va ad Opunte porta anche a questa città. Andando adunque da Orcomeno in Opunte, e voltando un poco a sinistra, si entra nella strada di Abe. Quelli di Abe dicono di essere venuti nella Focide da Argo, e che la città prese il nome dal fondatore Abante, il quale dicono, che fosse figlio di Linceo, e d'Ipermnestra figlia di Danao.

2. Fin da' tempi antichi credettero, che fosse sacra Abe ad Apollo: ed ivi era un oracolo di

PAUSANIA

Apollo. Non compartirono però similmente i Romani, e il Persiano al Dio di Abe gli onori; ma i primi per la religione verso di Apollo concessero agli Abèi di vivere colle proprie leggi; l'esercito però, che venne con Serse incendiò anche il tempio di Abe. I Greci, che resisterono al barbaro decisero di non rialzare i tempi arsi; ma di lasciarli in eterno per monumenti della inimicizia; e perciò i templi, che sono in Aliarzia, quello di Giunone degli Ateniesi sulla via del Falero, e quello di Cerere in Falero anche a' miei giorni rimangono mezzo arsi; un simile spettacolo io credo, che anche il tempio di Abe abbia una volta presentato finchè nella guerra Focese sendo in battaglia sforzate alcune truppe Focesi, e rifuggiatesi in Abe, i supplichevolii stessi, ed il tempio (per la seconda volta dopo i Persiani) furono dai Tebani dati alle fiamme: erano ancora in piedi a mio tempo, ma nello stato più rovinoso gli edifici danneggiati dalle fiamme, siccome quelli che erano stati prima malmenati dal fuoco persiano e poi di nuovo erano stati dalle fiamme dei Beoti disfatti.

- 3. Presso il tempio grande havvi un altro tempio, che è a quello in grandezza inferiore: l'Imperadore Adriano in onore di Apollo lo fece: le statue più antiche doni degli stessi Abèi, sono fatte di bronzo, e sono tutte similmente diritte in piedi, Apollo, Latona, e Diana. Gli Abèi hanno il teatro, hanno anche il foro, ambedue di antica costruzione.
- 4. Ritornando nella strada, che mena direttamente ad Opunte, entrerai in Jampoli. Il nome istesso palesa quale fosse la origine di questi abitanti, e donde partendo, in questa contrada pervenissero. Imperocchè gl'Ianti che da Tebe fuggi-

rono Cadmo e l'esercito suo vennero in questo luogo. Ne' tempi più antichi adunque dai vicini chiamavasi Jantonpoli, e ne' tempi susseguentiprevalse chiamarla Jampoli. Quantunque il Re Serse bruciasse la città, e di nuovo poi Filippo la demolisse, ciò non ostante restavano ancora in piedi la costruzione dell'antico foro, la curia, edifizio non grande, ed il teatro non lungi dalle porte. L'Imperadore Adriano edificò un portico, che ha il nome dell'imperadore che dedicollo. Hanno essi un solo pozzo: di questo si servono per bere e per lavarsi, non si possono di alcun altro servire, se non che nell' inverno dell' acqua piovana. Venerano specialmente Diana, ed hanno il tempio di questa Dea: quale ne fosse la statua non mel mostrarono. Imperciocchè hanno il rito di non aprire il tempio che due volte all'anno. Tutti i bestiami poi ai quali diano il soprannome di sacri a Diana, dicono, che crescano senza malattia e più grassi degli altri.

5. L' ingresso da Cheronea nella Focide non è la sola via, che mena a Delfo direttamente cioè per Panopeo e presso Daulide, e la via Schiste: da Cheronèa un'altra strada ancora aspra, e nella maggior parte ne' monti mena nella città de' Focesi, detta Stiri: la lunghezza della via è di centoventi stadi. Gli abitanti di essa dicono di non essere Focesi, ma Ateniesi di origine e di essere dall' Attica insieme con Peteo di Orneo venuti, il quale era stato da Egeo cacciato da Atene, e perchè Peteo fu seguito da molti del pago di Stiri, perciò fu la città chiamata Stiri. Gli Stiriti abitano in un luogo alto e sassoso, onde scarseggiano di acqua nell'estate: imperciocchè non vi sono in questo luogo molti pozzi, nè questi di buona acqua: i pozzi pertanto servono a loro per lavare,

100 \ L I B R O

e per dare a bere ai giumenti; gli uomini poi prendono l'acqua da bere da una sorgente, scendendo quattro stadj: essa è scavata nei sassi, e prendono l'acqua scendendo nella fonte. In Stiriè il tempio di Cerere soprannomata Stiritide: il tempio è di mattoni crudi, e la statua di marmo pentelico; la Dea tiene le faci, e presso di lei è una statua antica cinta da tenie; vi sono poi tutte le altre cose, che il culto di Cerere risguardano.

#### CAPO TRENTESIMOSESTO

Città di Ambrisso - Anticira, e suoi monumenti.

a Stiri ad Ambrisso vi sono circa sessanta stadj: piana è la strada, sendovi una pianura in mezzo a'monti : la maggior parte della pianura, è piantata di viti, e nel territorio degli Ambrissesi sono continui siccome le viti certi arboscelli: questo arboscello è dai Joni, e da tutti gli altri Greci cocco, dai Galli poi, che sono di là dalla Frigia nella loro favella è chiamato is: è questo cocco dell'altezza del così detto biancospino, le foglie poi sono più nere, e molli di quello, che il giunco: nel resto si assomiglia al giunco. Il frutto di esso è simile a quello del solano, nella grandezza è come la rubiglia. In questo frutto del cocco nasce un piccolo insetto, che, se sparpagliatosi il frutto, giunge nell'aere, vola subito, e sembra simile ad una zanzara: ora primieramente, innanzi, che l'insetto divenga pregno raccolgono il frutto del cocco, ed il sangue dell'insetto serve per colorire le lane.

2. Ambrisso è posta sotto il monte Parnasso,

e di là sta Delfo. Dicono, che alla città sia stato posto il nome dall'eroe Ambrisso. I Tebani però avendo attaccato contro i Macedoni, e Filippo la guerra circondarono Ambrisso di un doppio muro. E' questo di pietra del paese, di color negro, e durissima: la larghezza di ciascun recinto del muro è poco minore di un orgia, l'altezza poi è di due orgie, e mezza, dove il muro non ha patito. Lo spazio che è fra il primo, ed il secondo recinto è di un'orgia : la struttura delle torri, dei merli, e di qualunque altra cosa, che risguardi la munizione delle mura è stata omessa da loro, come quelli che fecero le mura solo per difendersi subito. Hanno gli Ambrissesi un foro non grande e la maggior parte delle statue di pietra, che sono in esso sono rotte.

3. Voltando verso Anticira la strada è primieramente in salita; dopo avere salito due stadi, il luogo è piano, e a destra della via havvi il tempio di Diana soprannomata Dittinnèa : questa è specialmente dagli Ambrissesi onorata : la statua è della scuola Eginese, ed è fatta di pietra negra. Dal tempio di Dittinnea ad Anticira, la strada è tutta in salita. Nei tempi più antichi dicono, che la città avesse nome Ciparisso, e che Omero nella enumerazione dei Focesi volle porle piuttosto quello, benchè digià si chiamasse Anticira: imperciocchè Anticireo, dicono, fiorì a tempo di Ercole. E' la città posta verso le rovine di Medeone: e mostrai che essa cominciò a muovere i Focesì ad essere empi contro il tempio di Delfo. Gli Anticiresi furono scacciati da Filippo di Aminta; e per la seconda volta ancora lo furono da Attilio Romano, perchè ancora essi erano soggetti a Filippo di Demetrio Re de' Macedoni. Era stato Attilio spedito da Roma in ajuto degli Ateniesi contro Filippo.

4. I monti di là da Anticira sono troppo sasso si, ed in essi nasce specialmente l'elleboro. Quello nero si passa dagli uomini, e purga il corpo: l'altro bianco serve di purga per vomitare : quello che serve di medicina per purgare, è la radice dell'elleboro. Gli Anticiresi hanno nel foro delle statue di bronzo, ed hanno sul porto un tempio non molto grande di Nettuno, di scelte pietre edificato: è questo imbiancato di dentro: la statua è diritta in piedi, di bronzo, e tiene uno de' piedi sopra un delfino: da quella istessa parte ha la mano sull'anca, coll'altra mano porta un tridente. Di là dal ginnasio, in cui hanno essi anche i bagni, havvi un'altro ginnasio antico: in esso è una statua di bronzo: dice su di essa l'epigrafe, che Senodamo Pancraziaste Anticirese riportò la vittoria Olimpica fragli uomini. Se poi dice il vero l'epigrafe, questo Senodamo sembrerebbe, che nella Olimpiade CCXI. riportasse l'olivo: essa è la sola di tutte le Olimpiadi, che nelle scritture degli Elèi è omessa. Di là dal foro in un pozzo havvi una sorgente di acqua; per difendere il pozzo dal sole vi è un tetto, e vi sono colonne, che lo sostengono. Poco più in alto del pozzo evvi un sepolcro fatto con pietre come furono trovate: e dicono che ivi fossero sepolti i figli di Ifito, uno de' quali scampo da Troja, e morì in casa. Schedio poi, dicono, morì nel territorio Trojano, ma di costui ancora le ceneri furono a casa sua trasportate.

### CAPO TRENTESIMOSETTIMO

Bulide - Fiume Eracleo - Cirra.

1. A destra della città allontanandosi due stadi da essa havvi un'alta rupe parte di un monte, e su di essa vedesi eretto il tempio di Diana. La statua porta nella destra una face, sulle spalle la faretra, ed è opera di Prassitele: presso di questa a sinistra havvi il cane; la statua supera anco-

ra le più alte donne.

- 2. Confinante col territorio Focese è Bulide così nomata da Bulone, che menò la colonia, e fu edificata dai contingenti portativi dalle città dell' antica Doride. Dicesi che i Bulidi non ebbero parte nella lega di Filomelo, e dei Focesi. Da Tisbe di Beozia a Bulide vi è una strada di ottanta stadj; da Anticira de' Focesi per terra non so se neppure vi sia; tanto sono i monti di accesso difficile, ed aspri fra Anticira, e Bulide; al porto da Anticira vi sono cento stadj. Gli stadj dal porto per la strada di terra a Bulide congetturiamo che siano sette.
- 3. In questo luogo sbocca nel mare un torrente, che viene dai nazionali nomato Eraclèo. E' Bulide edificata in alto, e nel tragitto, che si fa da Anticira al Lecheo de' Corinti. Gli abitanti di questo luogo sono più della metà pescatori delle conchiglie, che servono al colore della porpora. Non vi è edificio in Bulide degno di molta meraviglia, neppure tempi degl'Iddii, quello cioè di Diana, e il tempio di Bacco: le statue sono di legno; chi ne fosse l'autore non lo potemmo congetturare. Il Dio, che i Bulidi venerano special-

mente, è chiamato da loro col nome di Massimo: è a nostro parere un soprannome di Giove. Ed

hanno i Bulidi un fonte chiamato Saunio.

4. Da Delfo a Cirra, che n'è l'arsenale, vi sono sessanta stadi di cammino: scendendo alla pianura, havvi l'Ippodromo, ed ivi celebrano i combattimenti equestri ne' giuochi Pitici. Ciò, che in Olimpia a Tarassippo appartiene, fu già nel mio ragionamento esposto dove parlai degli Elèi: l'Ippodromo di Apollo anche esso subito similmente attrista alcuno de' combattenti, sendo che la fortuna in ogni azione similmente comparte beni, e mali. Nè crediate già, che l'Ippodromo istesso, o per causa di un eroe, o per altro motivo operi il turbamento dei cavalli. La pianura, che parte da Cirra, è tutta di un suolo leggiero, e non vogliono piantarvi alberi, o per qualche imprecazione, o conoscendo l'inutilità della terra per nudrire alberi. Si dice sopra Cirra, . . . . e da Cirra dicono, che fosse posto al luogo il nome, che oggi ritiene. Omero certamente, col nome, che in origine avea, chiama la città Grissa nella Iliade, e similmente nell'inno ad Apollo. Ne'tempi seguenti fra le altre empietà, che i suoi abitanti contro di Apollo commisero, saccheggiarono ancora il paese del Dio. Decisero adunque gli Anfizioni di guerreggiare contro i Cirrèi, e scelsero per capitano Clistene tiranno de' Sicioni, ed indussero Solone da Atene a consigliarlo; interrogando essi della vittoria l'oracolo, rispose loro la Pizia:

Nè di questa città presa la torre Abbatter la potrete pria che il flutto D' Anfitrite occhi-azzurra mormorando Sul negro mare bagni il mio delubro.

5. Persuase adunque Solone, che fosse al Dio consagrato il territorio Girrèo, affichè al sacro re-

105

cinto di Apollo fosse vicino il mare. Fu da Solone un'altra astuzia ancora inventata contro i Cirrèi. Imperciocchè scorrendo l'acqua del Plisto per un canale nella loro città, Solone lo deviò altrove. E questi resistevano ancora contro gli assedianti, bevendo l'acqua de' pozzi, e la piovana. Ed egli gittando le radici dell'elleboro nel Plisto, quando sentì, che l'acqua era sufficientemente pregna della medicina, ne rivolse di nuovo il corso nel canale; e siccome i Cirrèi si saziarono di questa, quelli, che stavano sulle mura, per la necessità continua, in cui erano, di scaricare il ventre, abbandonarono la guardia. Gli Anfizioni poi, come ebbero preso la città, punirono i Cirrèi per le colpe contro del Dio commesse.

6. E' Cirra l'arsenale di Delfo. Presenta come degno di essere veduto il tempio di Apollo, Diana, e Latona, e le loro statue grandi di statura, e di lavoro Attico; Adrastea è stata eretta da loro nello stesso tempio, questa per la statura

è inferiore alle tre statue accennate.

## CAPO TRENTESIMOTTAVO

Locri confinanti co' Focesi - Anfissa - Città de' Locri, Mionia, Ocantea, e Naupatto.

1. Il territorio de' Locri, chiamati Ozoli, è contiguo alla Focide verso Cirra: circa il soprannome di questi Locri diversi pareri udii, che voglio mostrare. Regnando nel paese Oresteo di Deucalione, una cagna, invece di un cagnuolo parterigli un legno: avendo Oresteo sotterrato il legno, coll'apparire della primavera dal legno nacque una vite, e dai rami del legno ebbero il nome gli abitanti,

Altri poi pensano, che Nesso nocchiere dell' Eveno, fu da Ercole ferito, e non morì subito, ma rifuggiossi in questo paese: e come mori, insepolto s'imputridì, e diede all'aria di questo luogo un odore disaggradevole. La terza, e la quarta tradizione sono, che un vapore puzzolente, e l'acqua stessa di un fiume puzzassero; l'altra, che vi nascesse l'asfodello in gran quantità, e che col fiorire riempieva l'aere di odore. Si narra ancora, che i primi uomini di questa contrada erano indigeni, e che non sapevano ancora tessere vestimenta, e per coprirsi contro il rigore del freddo servivansi di pelli di bestie non lavorate, volgendo all'esterno la parte pelosa della pelle per bellezza: doveano adunque perciò i cuoj, e la loro pelle puzzare.

- 2. Centoventi stadi lungi da Delfo è Anfissa, città la più grande, e più rinomata de' Locri: si ascrivono fra gli Etoli per vergogna del nome degli Ozoli: ed ha una verosimiglianza ciò, che si dice, che quando l'Imperadore de'Romani disfece le città degli Etoli per la edificazione di Nicopoli, la maggior parte del popolo ritirossi in Anfissa. In origine certamente sono della stirpe dei Locri; e dicono, che sia stato posto alla città il nome da Anfissa di Macare di Eolo, e che Apollo fosse amante di Anfissa.
- 3. La città è adornata di altri edifici, e le cose, che specialmente meritano di rammentarsi, sono il sepolcro di Anfisso, e quello di Andremone: insieme con lui dicono, che sia stata sepolta anche Gorge di Oeneo sua moglie. Nella cittadella hanno il tempio di Minerva, colla statua ritta in piedi fatta di bronzo. Affermano, che essa sia stata portata da Ilio da Toante, e che sia delle spoglie di Troja: ma non mi persuasero. Dimostrai di sopra,

DECIMO che i Samj Reco di Fileo, e Teodoro di Telecle farono quelli, che trovarono il modo di liquefare con somma diligenza il bronzo: e questi i primi lo gettarono. Io non conosco ancora, non avendolo trovato, nulla di quello, che Teodoro ha fatto di bronzo: nel tempio di Diana Efesina, andando alla camera, che contiene le pitture, havvi un recinto di marmo di là dall' ara di Diana chiamata Prototronia: sul recinto, fra le altre statue, nella estremità havvi il ritratto di una donna, opera di Reco, che gli Efesi chiamano la Notte. Questa statua adunque al solo vederla è più antica della Minerva di Anfissa, e più rozza nell'arte. Celebrano gli Anfissesi una iniziazione ancora chiamata dei Re fanciulli: quali Iddii siano i Re fanciulli non si accordano in ciò, che dicono; ma altri dicono, che siano i Dioscuri, altri i Cureti, ed altri, credendo saperne qualche cosa di più, i Cabiri.

4. Di questi Locri, queste sono le altre città: di sopra di là da Anfissa, verso il continente, havvi Mionia trenta stadi lontana da Anfissa: questi sono i Mionesi, che dedicarono lo scudo a Giove in Olimpia. E' la piccola città in un luogo alto; ed havvi il bosco sagro, e l'ara degl' Iddii Miti. Notturni sono i sagrifici agli Iddii Miti, ed hanno il rito, che si consumino nello stesso luogo le carni, prima, che nasca il sole: di là dalla città è il sacro recinto di Nettuno, chiamato Posidonio, ed in esso il tempio di Nettuno: la statua a tempo mio

non vi era.

5. Costoro adunque abitano di là da Anfissa: sul mare poi è Oeantèa, e con questa confina Naupatto. Ad eccezione di Anfissa, sono le altre città sotto il dominio degli Achèi da Patre, avendole date ad essi l'Imperadore Augusto. In Oeantèa è il tempio di Venere, e poco più in là della città

havvi un bosco sacro di cipressi, e di pini mescolati: in esso è il tempio di Diana colla statua: le pitture, che sono sulle pareti, erano cancellate dal tempo, e non restava di esse nulla a vedersi. Io congetturo, che la città abbia avuto il nome da una donna, o da una Ninfa: dappoiche io so essere stato detto sopra Naupatto, che i Dori insieme coi figli di Aristomaco in questo luogo fecero i navigli, dai quali nel Peloponneso furono tragittati: e perciò dicono, che avesse un tal nome il paese. Giò, che dei Naupazi ho detto, che coloro, i quali insieme col terremoto di Lacedemone nell'Itome si ritirarono, ebbero dagli Ateniesi Naupatto per stanza, avendola prima quelli tolta ai Locri, e che dopo la rotta degli Ateniesi in Egopotami, i Lacedemonj cacciarono i Messenj da Naupatto, questo è stato da me percorso, e più a lungo trattato nella storia Messenica. Avendola i Messeni per necessità abbandonata, perciò i Locri si raccolsero di nuovo in Naupatto.

- 6. I versi così chiamati dai Greci Naupazi, sono dalla maggior parte ad un Milesio attribuiti. Caronte di Piteo dice, che li fece Carcino Naupazio: noi ancora seguiamo il parere del Lampsaceno: imperocchè qual ragione vi potrebbe essere, onde a versi da un Milesio sulle donne cantati, fosse posto il nome di Naupazi? Ivi sul mare è il tempio di Nettuno colla statua ritta in piedi fatta di bronzo: evvi ancora il tempio di Diana colla statua di marmo bianco: è questa rappresentata in atto di saettare, e prese il soprannome di Etola. Venere riscuote onori in una spelonca, e la pregano per altre cose, e specialmente le vedove chiedono alla Dea marito.
- 7. Il tempio di Esculapio era in rovine: in origine edificollo una persona privata, Falisio di

nome. Imperciocchè sendo esso malato negli occhi, e poco meno che cieco, il Dio di Epidauro mandò a lui Anita, quella, che ha scritto versi, la quale portava una tavoletta suggellata. Questo alla donna sembrò un sogno; e sogno infatti fu in principio: e ritrovò nelle sue mani una tavoletta suggellata, ed ita per mare a Naupatto, comandò a Falisio, che tolto il suggello, le cose ivi scritte leggesse: al quale d'altronde impossibile sembrò di vedere le lettere sendo in quello stato cogli occhi: sperando però bene in Esculapio, tolse il suggello, e guardando sulla cera divenne sano, e ad Anita diede quello, che sulla tavoletta era scritto, duemila stateri di oro.

### FINE

ato

P.

141

1

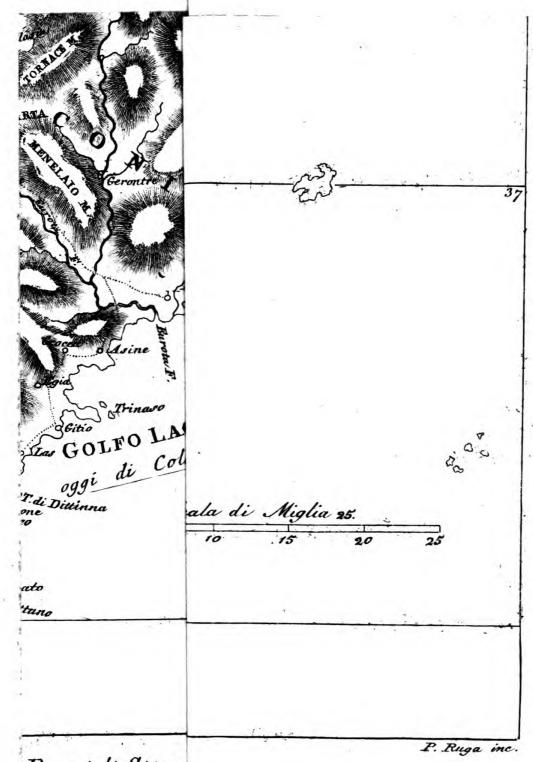

Poggioli Stam

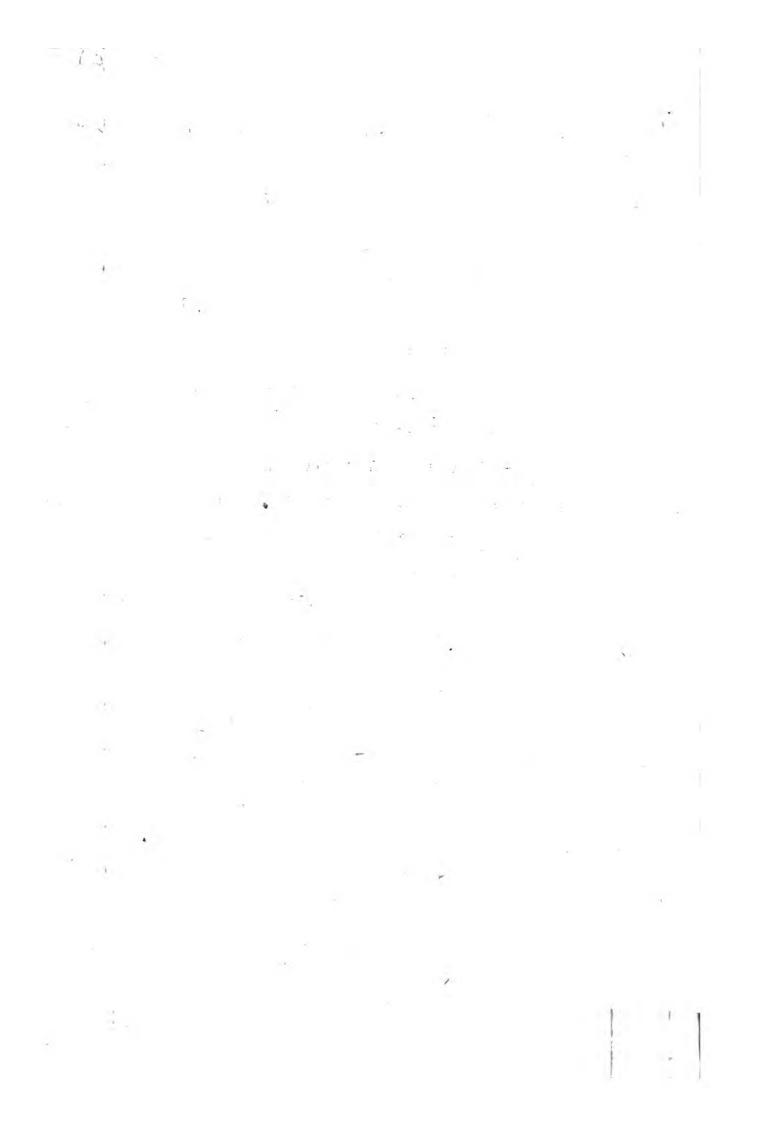

# INDICE GENERALE

## DELLE MATERIE CONTENUTE NEI QUATTRO VOLUMI

Nota. Il numero romano indica il volume, il numero arabo la pagina.

#### A

Abantide, regione della Tesprozia II. 163. Abe, città della Focide, sua storia e monumenti IV. 97.

Abia, città della Messenia II. 81.

Acacesio, colle, e città rovinata di Arcadia III. 170. Acaja, provincia del Peloponneso, suoi confini,

sua storia, e descrizione III. 3. e seg. - assoggettata dai Romani III. 48.

Acaja, sorgente nella Messenia II. 90.

Acamante figlio di Teseo dà nome ad una tribù di Atene I. 12.

Acarne, borgo dell' Attiea I. 87.

Accademia, luogo presso Atene I. 78.

Ace, luogo di Arcadia III. 164.

Acestio, figlia di Senocle, cose memorabili, che la risguardano I. 100.

Acestore, scultore, sue opere II. 225.

Achèi, loro storia dopo l'occupazione dell'Acaja III. 18., e seg.-loro dono in Olimpia II. 172. - a Delfo IV. 47.

Achèi, porto di Corone in Messenia II. 92.

Acheloo, fiume di Arcadia III. 176. - altri fiumi di questo nome, ivi.

Acheloo, fiume dell' Etolia, sua natura III. 141.

Acheronte, fiume in Tesprozia I. 42.

Acherusia, palude in Tesprozia I. 42. - luogo presso Ermione I. 223.

Achille, suo tempio I. 293. - isola, nella quale dimora I. 290. - suo tempio, e festa in Brasie I. 304. - onori, che riceve in Elide II. 243.

Acidante, fiume, che sbocca nell' Anigro II. 113. Acque particolari, che nascono in varie parti del mondo II. 97.

Acrato, Genio seguace di Bacco I. 5.

Acrefnio, città di Beozia, sua storia, e monumenti III. 259.

Acrie, città della Laconia I. 298.

Acrisio, edificio sotterraneo, che conteneva il suo talamo di bronzo I. 187.

Acrita, promontorio della Messenia II. 94.

Acrochersita soprannome di Sostrato pancraziaste, perchè gli fu dato II. 189.

Acrocorinto, o cittadella di Corinto, monumenti, che ivi esistono I. 136.

Adrastèa, fonte I. 163.

Adrasto, onorato dai Megaresi I. 117. - sua casa I. 185.

Adriano Imperadore, sua statua I. 7. - suoi benefici verso gli Ateniesi, ivi - dà nome ad una tribù di Atene I. 13. - suoi fatti, ivi - sua beneficenza generale, ivi - tempio di Giove Olimpico in Atene da lui finito, ed adornato I. 44. e seg. - sue statue, ivi - altri edifici da lui fatti in Atene I. 45. - suo ginnasio I. 46. - fa risorgere Atene I. 51. - sua statua nel Partenone I. 63. - edifica un bagno a Corinto I. 131. - rifabbrica in marmo bianco il tempio di Apollo in Megara I. 115. - pavone da lui dedicato nell'Erèo sul monte Eubèa I. 168. - rende il corso equestre

agli Argivi ne' giuochi Nemèi II. 222. - riedifica il tempio di Nettuno equestre in Mantinèa III. 109.

Aesimneta, Nume de' Patresi III. 59.

Afareo, suo sepolero I. 265.

Afèa, Dea particolare di Egina, suo tempio I. 205.

Afeta, via di Sparta I. 265.

Afetèo, sua statua I. 270.

Affrico vento, danni che arreca alle viti I. 217. e seg. - rito che tengono que' di Metana per allontanarlo, ivi.

Afrodisio, bosco di Arcadia III. 142.

Agamennone, suo sepolero I. 166. - suo scettro in venerazione a Cheronea di Beozia III. 302.

Aganippe, sua fonte III. 271.

Agdisti dove sepolto I. 11. - tradizione sopra di lui III. 52.

Agelada, scultore, sue opere II. 206. 218. III. 72. - sua statua di Giove II. 89.

Agia, indovino, sua statua in Sparta I. 263.

Agiadi Re, loro sepolcri I. 271.

Aglauro figlia di Cecrope I. 6. - suo recinto sacro in Atene I. 43. - si precipita dal sasso della cittadella, ivi - dal lato del suo recinto i Medi entrarono nella cittadella, ivi.

Agnampto, suo portico II. 234.

Agno, fonte, natura della sua acqua III. 174.

Agone, sua statua II. 174.

Agoracrito, scultore, scolaro di Fidia, sue opere III. 284.

Agre, luogo presso Atene I. 48.

Agrigentini, loro dono in Olimpia II. 171.

Ajace di Telamone eroe eponimo di Atene I. 11.

- suo tempio in Salamina I. 96. - fiore che si dice spuntato alla sua morte, ivi - suo sepolcro, e ritrovamento del cadavere, ivi.

Alagonia, città I. 312.

114

Alalcomene, castello di Beozia, e suoi monumenti III. 283.

Alalcomenia, fontana III. 115. e seg.

Alberi più antichi III. 137.

Alcamene, sua statua di Giunone I. 3. - di Marte I. 19. - di Venere negli Orti I. 47. - suo Bacco I. 49. - suoi doni I. 62. - coetaneo e rivale di Fidia II. 126. - suoi bassorilievi nel frontespizio posteriore in Olimpia ivi - sue opere in Mantinèa III. 106.

Alcatoo di Pelope uccide il leone Citeronio I. 111. e seg - dà nome ad un'altra cittadella di Megara 1. 113. - suo Eroo I. 118.

Alce, sua caccia III. 254.

Alcibiade, pittura che lo rappresenta I. 56.

Alcimedonte, campo III. 114., e seg.

Alcionio, lago dell' Argolide I. 227. - sua profondità, ivi-misteri di Bacco che vi celebrano I. 228.

Alcmane, poeta, suo sepolcro I. 275.

Alcmena, sua morte, e sepolcro I. 111. - sua ara I. 47.

Alcmeone di Anfiarao, suo sepolero III. 140.

Ale, città della Beozia, ultima verso la Locride III. 261.

Alèa, città, sua storia, e monumenti III. 136.

Alèa, ed Alozia giuochi celebrati in Tegea III. 194.

Alesie, villaggio della Laconia I. 292.

Alesio, monte presso Mantinea 3. 108.

Alessandra, suo tempio in Amicle I. 289.

Alessandria, tempio di Serapide più cospicuo che

ivi si vede I. 44.

Alfeo, fiume del Peloponneso, sua grandezza presso Olimpia II. 116. - favola circa questo fiume, ivi e seg. - sua sorgente III. 188. - suo corso e natura III. 209. e seg.

Aliarto città di Beozia, sua storia, e monumen-

ti III. 280.

Alice, città deserta dell' Argolide I. 224.

Alifera, castello di Arcadia III. 146. - sua storia e descrizione, ivi - tradizione che ivi correva sopra Minerva, ivi e seg.

Alimunte, borgo dell' Attica I. 85.

Alipo Sicionio, scultore, sue opere II. 181. 202. IV. 25.

Alisso fonte, e sua natura benefica III. 130.

Aliusa, isoletta avanti l'Argolide I. 219.

Alope, figlia di Gercione, suo monumento I. 106. Alti, recinto sacro di Giove in Olimpia, e sua de-

scrizione II. 124. e seg.

Ambracioti, loro dono a Delfo IV. 48.

Ambrisso, città della Focide, sua storia, e mura IV. 100.

Amarinto, città della Eubèa I. 87. - feste Amarisie, ivi.

Amatunte, città di Cipro, e tempio antico di Adone ivi esistente III. 303.

Amazoni, loro spedizione nell'Attica I. 4. - pittura che nel Pecile la rappresenta I. 38. - pittura che la rappresenta nel tempio di Teseo I. 41. - scolpita sullo scudo di Minerva, e sulla base di Giove Olimpico, ivi.

Amicle, castello della Laconia, suoi monumenti I. 285. - celebre trono ivi esistente I. 286.

- distrutta dai Dori I. 289.

Amiclèo, scultore, sue opere IV. 35.

Amilo, villaggio di Arcadia III. 118.

Amimone, fiume dell' Argolide I. 226. - platano nato sulla sua fonte dove dicono che l'idra fosse nudrita I. 227.

Aminia, fiume di Arcadia III. 155.

Ammone, suo tempio in Sparta I. 284. - sua statua, dono di Pindaro III. 244.

Amore, sua statua celebre di Prassitele I. 49. - co-

\* 8

me finisse questa III. 267. - culto di questo Dio in Tespie III. 266., e seg.

Anacletra, sasso I. 117.

Anacreonte alla corte di Policrate in Samo I. 4.
- sua statua nella cittadella di Atene I. 64.

Anagirasi, borgo dell' Attica, e suoi monumenti I. 86.

Anassagora Egineta, scultore, sua opera in Olimpia II. 165.

Anassi figlio di Castore I. 183.

Anassimene, storico, suo ritratto II. 226. - suoi fatti, ivi, e seg.

Anchesmo, monte dell' Attica I. 88. - statua di Giove Anchesmio, ivi.

Anchioni Spartano, colonna eretta in suo onore I. 272.

Anchisia monte, e tradizione circa Anchise ed il

suo sepolero creduto ivi, III. 116.

Ancira, città di Frigia occupata dai Galli I. 10.
- fondata da Mida, ivi - Ancora di Mida ivi,
e seg.

Andania, città della Messenia, sua fondazione II. 4.

- sue rovine II. 90.

Andrea Argivo, scultore, sue opere in Olimpia II.223. Andri, loro doni in Delfo IV. 35.

Androgeo di Minosse, sua ara I. 3. - chiamata dell' Eroe, ivi - favola della sua morte, e conseguenze di essa I. 73.

Androstene Ateniese, scultore, finisce i bassorilievi del frontespizio di Apollo in Delfo IV. 50.

Anemosa, villaggio di Arcadia III. 168.

Antiarao, sua statua in Atene I. 18. - suo tempio, statua, ara, e fonte in Oropo I. 94. - suo oracolo I. 95. - luogo dove fu dalla terra inghiottito III. 229. - suo Eroo I. 266.

Anfiarao, sorgente di questo nome nell'Argoli-

de I. 227.

Anficlèa, città della Focide IV. 93. - recesso di Bacco ivi esistente IV. 94.

Anfiloco, suo oracolo celebre I. 94.

Anfione, rogo de' suoi figli III. 246. - suo sepolcro III. 247.

Anfissa, città della Locride, suoi monumenti 4. 106.

Anfito fiume II. 90.

Anfitrione, sua casa in Tebe III. 233.

Anfizione Re di Atene, rappresentato in statua di argilla I. 5. - tiene a mensa gli Dei ivi - come ottenne il regno I. 6. - è scacciato da Erittonio, ivi.

Anfizioni, loro dono in Delfo IV. 39. - storia di questo consiglio, e popoli che vi entravano IV.

20. e seg.

Anigro, fiume, sua foce II 112. - suo corso, e natura II. 113.

Annibale, sua morte, ed oracolo di Ammone sopra di essa III. 113.

Antagora Rodio, poeta alla corte di Antigono in Macedonia I. 4.

Antèa, città III. 54.

Antedone, città de' Beoti III. 257. - suoi monumenti, ivi.

Antemocrito, suo sepolcro I. 98.

Antenore scultore sue opere I. 19.

Anterote, sua ara in Atene, ed origine di essa I. 84. - sua statua in Elide II. 244.

Anticira, città della Focide sua storia, e monumenti IV. 101.

Antifane Argivo, scultore, sue opere a Delfo IV. 25. 26.

Antifilo, artista e sue opere II. 230.

Antigono Macedone sue gesta, e guerra con Tolomeo di Lago I. 14., e seg.

Antigono di Demetrio guasta il territorio Ateniese I. 1. Antino, pozzo fra Eleusi, e Megara I. 106.

Antinoo, onori a lui compartiti III. 107. - feste in suo onore III. 108.

Antioco eroe eponimo di Atene I. 11.

Antioco Re di Siria rimanda le statue prese da Serse agli Ateniesi I. 19.

Antiope Amazone, suo monumento I. 3. - tradizione Pindarica sopra di lei, ivi, e seg. - tradizione di Egia I. 4. - tradizione Attica sulla sua morte ivi.

Antiope, suo monumento, e tradizione sopra di lei III. 247.

Antipeno, sue figlie III. 246.

Antonino, Senatore, suoi monumenti fatti in Epidauro I. 198., e seg.

Apelle, pittore fa il ritratto di Cinisca II. 181.

Aperopia, isola dell'Argolide I. 219.

Apesa, monte presso Nemea I. 163.

Apobatmi, villaggio dell' Argolide I. 229.

Apollo, suo soprannome di Musegeta I. 5. - sua statua nella casa di Polizione in Atene I. 5. Alessicaco, e sua statua opera di Calami I. 8. - origine di questo soprannome I. 8. - sua statua nel consiglio de' cinquecento I. 8. - sua statua nel tempio di Marte in Atene I. 19. - Pizio, e sua statua in Atene I. 46. - Delfinio, e suo tempio I. 46. - racconto che si fa sulla sua edificazione. ivi - suo bosco sagro nel Grinièo 1. 54. Parnopio, e perchè così nominato I. 63. - suo tempio con Pane sotto la cittadella di Atene I. 75.ara in Zostere I. 86. - suo tempio in Prasia ivi - Dionisodoto, sua ara in Flia I.86. - Agieo onorato in Acarne I. 87. - suo tempio sulla strada di Eleusi I. 102. - Cacciatore, suo tempio I. 113. - depone la cetra sopra una pietra in Megara 1. 114. - suo tempio nella cittadella di Me-

Apolloniati, loro doni in Olimpia II. 162.

Aracnèo monte dell'Argolide I. 193.

Araino, villaggio della Laconia, e sepolero di Las ivi situato I. 306.

Arato, suo Eroo I. 145. - sue gesta, ivi, e seg. - creduto figlio di Esculapio I. 151.

Arato Solese alla corte di Antigono in Macedonia I. 4.

Arba, città III. 54.

Arcadia, suoi confini, e sua storia III. 87. e seg.. ingresso pe' quali vi si entra III. 99.

Arcesilao sua pittura al Pireo I. 2.

Archia Turio, e sua scelleratezza I. 19.

Arene, città dell' Elèa, ove fosse II. 114.

Areitoo Corineta, suo sepolcro III. 112.

Areopago sua etimología, e personaggi che vi sono stati giudicati I. 75.

Argira città rovinate di Acaja III. 68.

Argira, fonte III. ivi.

Argo città, sua storia I. 170., e seg.

Argo figlio di Giove, suo sepolero I: 183.

Argo, pianura in Arcadia III. 100.

Argivi morti in llio, loro cenotafio I. 176. - dove le loro donne piangono Adone ivi - loro sciagura sofferta dai Lacedemonj I. 177. - morti in Sicilia, loro sepolcro I. 184. - loro dono a Delfo IV. 27.

Ari, fiume della Messenia II. 83.

Arianna rapita da Bacco, rappresentata in pittura I. 49.

Aricini, popolo del Lazio, loro tradizione sopra

Ippolito I. 197.

Arinno Re de'Tirreni, suo trono in Olimpia II. 131. Arione, cavallo nato di Gerere, e Nettuno III. 143., e seg.

Aristandro da Paro, scultore, sua statua di Spar-

ta I. 286.

Aristere, isoletta avanti l'Argolide I. 219.

Aristocle Cidoniata, scultore, suo gruppo di Giove, e Ganimede in Olimpia II. 168. - altre sue opere II. 173.

Aristocrate, suo sepolcro III. 118.

Aristodemo, sagrifica la figlia II. 26. - è fatto Re II. 29. - si uccide sul sepolero della figlia II. 37.

Aristodemo tiranno di Megalopoli, suo sepolcro III. 169.

Aristogitone Ateniese, sua tomba I. 83.

Aristogitone, scultore Argivo, sue opere in Delfo IV. 27. Aristomede, scultore Tebano lavora alla statua di Gibele III. 262.

Aristomene Messenio, sue prodezze II. 41. e seg. - sua morte II. 65. - suo monumento II. 87.

Aristonaute, arsenale de' Pellenesi III. 83.

Aristone Lacedemonio, scultore II. 166.

Arma, città di Beozia, suoi avanzi III. 250.

Armodio, sua tomba I. 83.

Armodio, ed Aristogitone, loro statue I. 19.

Arne, fonte III. 103.

Aroanj, monti di Arcadia III. 129.

Aroanio, fiume di Arcadia, scavato da Ercole III.

130. - pesci che vi nascono III. 132.

Arpinna, città distrutta della Elèa II. 239.

Arpinnate, fiume della Elèa II. ivi.

Arplèa, luogo della Laconia I. 293.

Arrachione pancraziaste, sua statua III. 178.

Arsene, fiume di Arcadia III. 142.

Arsinoe figlia di Leucippo, suo tempio I. 267.

Artaserse Re di Persia consegna le galee fenicie agli Ateniesi ad istigazione di Evagora I. 7.

Artemisio, monte dell' Argolide I. 191.

Ascaro Tebano, scultore, suo Giove II. 167.

Asea, città rovinata di Arcadia III. 188.

Asfodico, sua tomba III. 249.

Asia, monte della Laconia I. 305.

Asine, città distrutta dell'Argolide, sue rovine, e racconto della sua distruzione I. 225.

Asine, città di Messenia II. 94.

Asinèi, popolo dell'Argolide, loro confini I. 199.
- loro storia II. 93.

Asopo, fiume della Beozia III. 220.

Asopo, fiume della Sicionia, tradizione sulla sua figlia I. 136. e seg. - suo corso I. 137.

Asopo città della Laconia I. 299.

Asteria isoletta, e favola sul suo nome I. 97.

Asterione di Eschilo, scultore, sue opere II. 185.

Atarneo, villaggio di Lesbo II. 97.

Atena, castello dell'Argolide I. 229.

Atene capitale dell'Attica sue tribù I. 11. eroi che hanno dato a queste i nomi ivi, e seg. - sua cittadella I. 55.

Ateniesi loro impresa contro de' Galli I. 5. e seg. - quanto si gloriassero della vittoria di Maratona I. 36. - loro religione I. 40. - loro azioni dopo la morte di Alessandro I. 65. e seg. - loro sepolero publico per quelli morti in guerra I. 79., e seg. - loro dono a Delfo IV. 30. 40.

Atenodoro Arcade, scultore, sue opere a Del-

fo IV. 25.

Ati dove sepolto I. 11. - detto anche Atte, tradizioni sopra di lui III. 51.

Atlante, monte dell'Affrica I. 92.

Atleti, statue fatte colle multe loro imposte II. 157. e seg. - giuramento che debbono fare avanti l'agone II. 169. - statue erette a que' di loro che vinsero II. 180. e seg.

Atmone borgo dell'Attica, e tradizione che ivi regnava I. 37. - tempio di Venere Urania da chi

edificato ivi.

Atreo, suo tesoro in Micene I. 166.

Attalo Ateniese, scultore, sua statua di Apolle Licio I. 172.

Attalo Misio dà nome ad una delle tribù in Atene I. 13. - sue gesta I. 18. e seg.

Attèo primo Re dell' Attica I. 6.

Atteone, sasso sul quale dormiva III. 215.

Attica origine di questo nome I. 6. - prima detta Attèa, ivi.

Attide figlia di Cranao I. 6. - da nome all'Attica I.6. Augusto suo tempio in Sparta I. 263. - toglie ai Lacedemonj una parte delle città suddite loro I. 296. - perchè favorì i Lacedemonj II. 83.

Aulide, città di Beozia sull'Euripo, e suoi monumenti III. 251.

Aulone Arcade, suo eroo I. 268.

Aulone, luogo della Messenia II. 100.

Avorio, sua natura II. 129. e seg.

Autolico pancraziaste, sua statua nel Pritanèo I. 43.

B

Babilonia, mura lasciate in piedi da Seleuco I. 40. Bacco, casa di Polizione a lui consagrata I. 5. - soprannome di Melpomeno ivi - suo culto introdotto in Atene ivi - suo arrivo nell' Attica I. 6. - suo tempio più antico I. 49. - statue, e pitture che lo rappresentano, ivi - Eleutérese ivi - Antio, sua ara in Flia I. 86. - Melpomeno, e Cisso I. 87. - suo tempio presso Eleutere I. 105. - Nittelio, e suo tempio in Megara I. 110. - altro suo tempio in Megara I. 118. - Patroo, e Dasillio I. 119. - statue di legno in Corinto, nomate Baccheo, e Lisio I. 129. - suo tempio in Sicione I. 143. - suo tempio in Argo I. 185. - Cretese, e suo tempio I. 187. - Saota I. 210. - Melanegide, e suo tempio in Ermione I. 220. - Salvatore I. 226. - Colonata, e sua edicola I. 270. - Psila I. 289. - suo culto, e tempio in Elide II. 250. - Calidonio in Patre suo tempio, e statua, e tradizione sopra di essa III. 62. - statue presso il teatro di Patre, e rito sopra di loro III. 63. Lamptere, e suo bosco sagro presso Pellene III. 84. - tempio, e culto presso i Cinetaesi in Arcadia III. 129. e seg. - sua cella, e feste in Alea di Arcadia III. 136. - Egobolo, e suo tempio a Potnie III. 228.

Badi, villaggio II. 106. - fiume ivi.

Bafira fiume della Beozia, lo stesso che l'Elicone. III. 274. - tradizione sopra di esso, ivi. Bagni in Corinto I. 131.

Balanagre luogo de' Cirenèi, I. 196.

Balira fiume' di Messenia II. 89.

Basili, loro sacrificio a Saturno II. 232.

Basilide, città di Arcadia, rovinata III. 155.

Basse, luogo di Arcadia presso Figalia, e tempio celebre di Apollo Epicurio ivi, III. 181.

Baticle Magnesio, scultore, autore del Trono di Amiclèo, delle Grazie, e della Diana Leucofrine I. 286.

Batillo, sorgente in Megalopoli III. 160.

Bato, luogo presso Trapezunte III. 154.

Batone, suo tempio I. 185.

Batrachio, tribunale di Atene I. 76.

Bee, città della Laconia I. 300.

Belemina, distretto della Laconia I. 295.

Bellona, sua statua opera de'figli di Prassitele I. 19.

Belo, suo tempio in Babilonia conservato da Seleuco I. 40.

Beozia, suoi confini III. 212. e seg.

Berente, città rovinata di Arcadia III. 154.

Berenteata, fiume di Arcadia III. 154.

Biante, fiume della Messenia, sua foce II. 92.

Biblioteca di Adriano in Atene I. 45.

Bidièi, loro sala I. 262., loro carica quale fosse, ivi.

Bisonti, bestie della Pannonia, loro caccia IV. 34.

Bisso prodotto nella Elèa II. 111. - prodotto nella Giudea più rosso, ivi.

Bize da Nasso, artista copre il tempio di Giove Olimpico di tegole di marmo II. 124.

Boeto Cartaginese, scultore, sua opera nel tempio di Giunone in Olimpia II. 146.

Bolei, luogo dell' Argolide I. 225.

Bolina, città III. 54. 69.

Bolineo, fiume dell'Acaja III. 69.

Booneta, cosa sia I. 265.

Borea rapisce Orizia I. 47. - assiste gli Ateniesi contro i Persiani I. 47. e seg. - suo recinto sa-cro presso Megalopoli III. 169.

Boreo, monte di Arcadia III. 189.

Branchida, Apollo di bronzo toltovi da Serse, rimandato da Seleuco I. 40.

Brasie, città della Laconia I. 304.

Brasida Spartano, suo cenotafio I. 271.

Braurone, borgo dell'Attica, e simulacro di Diana Taurica ivi conservato I. 59. 90.

Briante, sua scelleraggine I. 175. - è privato degli occhi, ivi.

Briassi, scultore, sue statue di Esculapio, ed Igièa in Megara I. 110.

Brisee, città distrutta della Laconia, ed edicola di Bacco ivi esistente I. 292.

Bronzo, chi prima lo fuse III. 120.

Bucefala, promontorio dell' Argolide I. 219.

Bufagio, città di Arcadia III. 147.

Bufago, fiume di Arcadia, sue sorgenti III. 147 151. Bufono, sacerdote di Giove Polièo, e suoi ri-

ti I. 62. 77.

Bulide, città su i confini della Focide IV. 103.

Buono, Dio, chi sia III. 169.

Bupalo, scultore, sue opere III. 288.

Buportmo, monte dell'Argolide, e tempj di Cerere, e Minerva ivi I. 219.

Bura, città di Acaja III. 78.

Buraico, fiume dell' Acaja III. 78. - Ercole di questo soprannome, ivi.

Bustrofedo, maniera di scrivere antica II. 146.

Buto, eroe, sua ara nell'Erettèo I. 69. - pitture che risguardano la sua stirpe, ivi.

Caanto, suo sepolero III. 232.

Cabireo, tempio di Cerere e Proserpina, e misteri ivi celebrati III. 263

Cabiri, tradizione sopra di loro III. 263.

Cabria I. 79.

Cacale, fiume della Focide presso Titorea IV. 89.

Cadmo, sua casa III. 236. 245.

Cafia, città di Arcadia III. 117.

Cafiatico, sasso III. 118.

Calade Legislatore di Atene I. 19.

Calame, castello della Messenia II. 83.

Galamide, o Galami, scultore, suo Apollo in Atene I. 8. - sua Venere I. 58. - opere in Olimpia II. 171. 210. - in Tebe III. 244. - in Tanagra III. 252. 256. - sua Ermione in Delfo IV. 42.

Calauria, isola de' Trezenj I. 215. - suo tempio celebre di Nettuno I. 216.

Calazio, monte I. 311., e seg.

Calcodonte, suo sepolero III. 123.

Galidonio, cinghiale, suoi denti trasportati a Roma III. 193. - sua pelle in Tegea, ivi.

Callia Ateniese, sua statua I. 18.

Callicle Megarese, scultore, sue opere II. 198. 200-

Callicoro, pozzo in Eleusi I. 104.

Gallimaco, scultore, e sua lucerna artificiosa nella cittadella di Atene I. 69. - sue opere in Platèa III. 217.

Callipoli, figlio di Alcatoo, sua morte, e sepol-

cro I. 116.

Callippo capitano Ateniese rappresentato in pittura I. 8. - conduce gli Ateniesi contro i Galli, ivi, e seg. IV. 54.

Callisto, suo sepolero III. 167.

Callistonice Beoto, scultore, sue opere III. 244.

Callitele, scultore, lavora insieme con Onata un

Mercurio in Olimpia 2. 178.

Callone Eginese, scultore, sua statua di Minerva in Trezene I. 213. - suo tripode in Amicle I. 285.

Callone Elèo, scultore, sue opere in Olimpia II.

Galo, suo sepolcro sotto la cittadella di Atene I. 52. Canaco Sicionio, scultore, sue opere I. 151.II.213.- suo Apollo Ismenio II. 232 - sue opere in Delfo IV.25.

Canato, fonte in Nauplia dell'Argolide, e tradi-

zione sopra di esso I. 228.

Canefore, sacerdotesse in Atene, e loro riti I. 71.

Cani, specie di divinazione stabilita sopra di essi II. 183.

Cantaro di Alesside Sicionio, scultore, sua scuola, ed opere II. 186. 225.

Caon, monte dell' Argolide I. 190.

Garacoma, luogo nella Laconia I. 295.

Garadra, città della Focide, sua descrizione IV. 92.

Caradro, fiume dell' Acaja III. 68.

Caradro, fiume della Focide IV. 92.

Caradro, fiume della Messenia II. 90.

Caradro, torrente presso Argo I. 191.

Cardamila, città della Messenia data ai Lacedemoni I. 311.

Cardia distrutta da Lisimaco I. 23.

Caria, cittadella di Megara, perchè così detta I.110.

Carie, luogo di Arcadia III. 118.

Carie, luogo della Laconia I. 261.

Carisie, città distrutta di Arcadia III. 167.

Carnasio, bosco sacro II. 90. - iniziazione che ivi si celebra, ivi.

Carnèo, onori che riscuote a Sparta I. 269. - tradizioni sopra di esso, ivi.

Carnio, bosco sacro ad Apollo II. 83.

Garnione, fiume di Arcadia III. 165.

Carta Spartano, scultore II. 190.

Cartaginesi, loro tesoro in Olimpia II. 230.

Cassandra, suo sepolero I. 166.

Cassotide, fonte in Delfo IV. 67.

Castalia, acqua presso Delfo IV. 22.

Castore e Polluce, vedi Dioscuri.

Castore, suo monumento I. 268.

Castoridi, porte a Gitèo I. 297.

Gavallo Trojano, Durio, o d'Epèo, cosa fosse I. 60.

-rappresentato in bronzo, ivi.

Caucone stabilisce la iniziazione in Andania II. 4., e seg.

Caulonia, colonia degli Achèi in Italia II. 187.

Caunte, castello di Arcadia, sue rovine III. 142.

Ceada, luogo di punizione in Sparta I. 50. - Aristomene Messenio ne scampa, ivi.

Cecino, fiume presso Locri nella Magna Grecia,

sue cicale II. 195.

Gecrope succede ad Attèo nel regno di Atene I. 6. Gecrope II. e suoi fatti I. 12.

Gefale, borgo dell' Attica I. 86.

Cefalo figlio di Deioneo, e sua stirpe I. 102.

Cefissi, lago detto anche Gopaide, perchè così chiamato II. 260. - sue anguille, ivi - natura di esso III. 294.

Cefisso, fiume fra Atene ed Eleusi, e statue che ivi si trovano I. 101. - scorre più rapido vicino

ad Eleusi I. 104.

Cefisso, fiume dell'Argolide, suo tempio I. 176.

Cefisso, fiume di Beozia III. 260.

Cefissodoro, suo sepolcro, ed azioni I. 99.

Cefissodoto, scultore, sue opere nel bosco delle Muse presso Tespia III. 272. - in Megalopoli III. 158.

Celado, fiume di Arcadia III. 176.

Celee, luogo presso Fliunte nel Peloponneso I. 161.
- iniziazione di Gerere che ivi si osserva, ivi.

Celendere, porto I. 214.

Cencre, luogo dell'Argolide I. 190.

Cencrea, uno de' porti di Corinto I. 128.

Genepoli, luogo della Laconia I. 308.

Centauri, loro pugna co' Lapiti, dipinta nel tempio di Teseo in Atene I. 41.

Ceramico, quartiere di Atene, origine del suo nome I. 6.

Ceramo Eroe, sua stirpe I. 6.

Cercione, sua ingiustizia I. 106. e seg.

Gerere, suo tempio a Falero I. 3. - in Atene I. 5. - statua, ivi - suo tempio con Proserpina in Atene I. 35. - tradizione circa Trittolemo, ivi - Cloe e suo tempio 1. 55. - Tesmofora e suo tempio con Proserpina in Alimunte I.85. - e ne'Prospalzi 1.86. - Anesidora, ivi - suo tempio con Proserpina sulla strada di Eleusi I. 100. - dove fu accolta da Fitalo, ivi - a lui concede l'albero di fico, ivi - si asside sul pozzo Antino I. 106. - suo palazzo in Megara I. 110. - Tesmofora e suo tempio I. 116. - Malofora e suo tempio I. 121. - suo tempio in Corinto I. 136. - Prostasia, suo tempio con Proserpina I. 153. - suo tempio in Argo I. 179. - Pelasgia, suo tempio I. 182. - Tesmofora e sua statua nella via da Trezene ad Ermione I. 214. - Termesia e suo tempio ai confini della Ermionide I. 218. - e in Ermione nuova 1. 220. - recinto sacro dove si celebrano i mister, in suo onore in Ermione vecchia, ivi - suo tempio sul monte Prone I. 221. - Prosinna I. 226. - Camina, suo tempio in Olimpia II. 237. - privilegi della sacerdotessa di questo II. 234. - oracolo e tempio in Patre III. 64.-Panachèa, suo tempio in Egio III. 72. - Misia, suo tempio e feste a Pellene III. 85. - suo culto e mister in Feneo di Arcadia III. 122. - Erinni, e tradizione sopra di lei III. 143. - suo recinto in Megalopoli III. 158. - chi istituì ivi la sua iniziazione III. 160. - tradizione de' Figalesi sopra di lei, e spelonca a lei consagrata da questi col soprannome di Cerere Melena, III. 182.

Cericio, monte di Beozia, e tradizione sopra di

esso III. 252.

Cerinea, città dell' Acaja III. 77. - sua descrizione, ivi e seg.

Gerinite, fiume che sbocca nel mare di Acaja III.77.

Gesare, suo tempio in Sparta I. 263.

Chelidorea, monte di Arcadia, dove fu da Mercurio inventata la lira III. 126., e seg.

Chemarro, fiume dell' Argolide I. 225.

Cherio, bosco, confine della Messenia con Gerenia II. 3.

Cherisofo Cretese, scultore, sue opere III. 208. Cheronèa, città della Beozia, sua storia e monumenti III. 301., e seg. - trofèi ivi eretti da Silla, ivi - sepolcro di quelli, che morirono combattendo contro Filippo il Macedone III. 302. - unguenti che in questa città si fanno III. 304.

Chilone Atleta, sue vittorie olimpiche, e ritratto II. 190.

Chilone, suo Eroo I. 278.

Chionide, scultore, sue opere IV. 35.

Chitone, luogo dove si tesse la tunica all'Apollo di Amicle 1. 278.

Ciamita, suo tempio I. 101.

Cichiro, città di Tesprozia I. 42.

Ciclopi, loro tempio a Corinto I. 128. - edificano le mura di Tirinto I. 193.

Cicno, e sua favola I. 72.

Cicreo, suo tempio in Salamina I. 98.

Cifanti, luogo rovinato della Laconia, e sue cose memorabili I. 304.

Cillene, monte di Arcadia III. 126. - meraviglie che presenta, ivi.

Cillene, porto della Elèa, sua distanza da Elide II. 250.

Cilone e sua statua I. 74.

Cimone di Milziade prende Sciro I. 42. - trasporta le ceneri di Teseo in Atene, ivi.

Cinado, piloto della nave di Menelao I. 300.

Ginetaesi, popolo Arcade, loro doni in Olimpia II. 162. III. 129. -loro città, e sua descrizione, ivi.

Cinisca, figlia di Archidamo Re di Sparta, suò

Eroo I. 274.

Cinorta, suo sepolero I. 268.

Cinorzio, monte della Epidauria I. 199.

Cinosargo, vedi Ercole.

Ciparissie, luogo della Messenia II. 100. - suoi tempi, ivi.

Cipselo, sua arca, e descrizione di essa II. 146. Cirenèi, loro tesoro in Olimpia II. 230. - doni in Delfo IV. 35. 40.

Cirra, Arsenale di Delfo, sua descrizione e storia IV. 104. - Ippodromo, ivi.

Cirtone, città della Beozia, e suoi monumenti III. 261.

Cissa, fonte III. 115.

Cissotomi, festa de' Fliasj I. 159.

Citera, isola davanti la Laconia I. 301.

Citero, fiume degli Elèi II. 241. - tempio delle Ninfe sopra di esso, ivi.

Clearco Regino, scultore II. 190.

Cleeta, scultore, sue opere in Atene I. 62.

Cleobi, e Bitone, monumento che li rappresenta I. 175.

Cleoeta di Aristocle, architetto della mossa de'cavalli in Olimpia II. 235. Cleomede Astipalese, atleta, sua pazzia II. 204, - deificato, ivi.

Cleone, città sulla via di Argo I. 162.

Cleone Sicionio, scultore, sua scuola, e statua di Venere II. 146. - altre opere sue II. 181. 187. 202. 203. 207.

Cleone, tiranno de Sicioni, sua casa dedicata in tempio degl'Imperadori Romani I. 145.

Cleonèi, loro dono a Delfo IV. 30.

Cleonimo Spartano, sua stirpe I. 32. - attira la guerra e Pirro sulla sua patria I. 32. e seg.

Clepsidra, fonte in Messenia II. 88.

Climeno, suo tempio I. 223. - sua caverna, ivi,

Clisteneo, portico in Sicione I. 149.

Clitennestra, suo sepolero I. 166.

Clitore, città di Arcadia, sua storia e descrizione III. 131. e seg.

Clitore, fiume di Arcadia III. 132.

Clitorj, loro dono in Olimpia II. 166.

Clori, chi fosse I. 181.

Cnacadio, monte della Laconia I. 305.

Gnacalo, monte di Arcadia III. 137.

Cnacoa, fonte I. 305.

Cnidj, loro doni a Delfo IV. 29. 67. - loro dono in Olimpia II. 163.

Coccigio, monte dell'Argolide, già detto Tornace, perchè mutò nome I. 224.

Cocito, fiume in Tesprozia I. 42.

Codro, Re di Atene, luogo del suo sepolero I. 48, Coeo, fiume della Messenia II. 90.

Goi, loro tradizione sopra Nettuno I. 5.

Colenide, sua statua I. 87.

Coliade, capo I. 3. - soprannome di Venere, ivi. Coliergia, promontorio dell'Argolide I. 219.

Colofone disfatta da Lisimaco I. 22.

Colona, luogo in Sparta I. 270.

Colonide, città della Messenia II. 93.

Colota, artista della scuola di Pasitele II. 154.

Cometo, sua storia III. 57.

Conchite, marmo I. 122.

Condilea, luogo presso Cafie, e bosco sacro di

Diana III. 137.

Conone edifica un tempio a Venere I. 2. - disfà i Lacedemonj a Gnido, ivi - riedifica i così detti lunghi muri I. 4. - statua che lo rappresenta presso il portico Regio in Atene I. 7. - altra statua I. 62. - sepolcro I. 83.

Consiglio de' Cinquecento in Atene I. 8.

Copaide, lago, vedi Cefissi.

Cope, città della Beozia, sua storia e monumenti III. 260.

Corcira presa da Pirro I. 28.

Corciraico, portico di Elide II. 246.

Corcirèi, e Corciresi assoggettati da Pirro I. 28. -loro dono in Olimpia II. 178. - in Delfo IV. 24.

Cordace, specie di danza II. 240.

Corebo, suo sepolero I. 119. III. 146.

Coresj, loro dono in Olimpia II. 168.

Coria Menade, suo sepolero I. 176.

Coricio, antro IV. 86.

Corifasio, promontorio della Messenia II. 98.

Corifèo, monte dell'Argolide I. 199.

Corinna, poetessa, pittura che la rappresenta, e perchè vincesse Pindaro III. 256.

Corinto, genealogia di quelli che vi regnarono I. 134. e seg.

Corinzia, e sua storia I. 124. e seg.

Corone, città della Messenia II. 92.

Coronèa, città di Beozia, suoi monumenti III. 284.

Corrente, luogo in Megara I. 111.

Correnti sulla via di Eleusi I. 103.

Corsea, città della Beozia, e suo bosco III. 261.

134

Corsica, sua storia IV. 45.

Coti, suo portico presso Epidauro I. 198.

Cotilio, monte di Arcadia III. 181.

Cotilo, luogo di Arcadia III. 182.

Granae, isola I. 297.

Cranao, suo sepolcro I. 86. - succede a Cecrope nel regno I. 6.

Crati, fiume dell' Acaja, sua foce III. 79. - sorgente III. 123.

Crati, monte III. 79. 123.

Cresio, monte di Arcadia III. 189.

Creugante, sua pugna con Damosseno III. 179.

Creusi, arsenale di Tespia III. 279.

Crio, fiume dell' Acaja III. 86.

Crise, isola sommersa III. 164.

Crisippo Solese, suo ritratto I. 41. - suo sepolcro I. 83.

Crisoroa, acqua in Trezene I. 212.

Crisotemi Argivo, scultore, sue opere II. 206.

Crizia, scultore, sue opere I. 19.

Crocee, villaggio della Laconia, e cave di serpentino ivi I. 295.

Crocone, marito di Sesara I. 103.

Crommione, borgo della Corinzia I. 125.

Cromone, città di Arcadia rovinata III. 165.

Cronio, monte presso Olimpia II. 228. 232.

Crotani, chi siano e loro stazione I. 271.

Cruni, sorgente III. 167.

Ctonia, soprannome di Cerere, e feste in sue onore I. 222.

Cureti, loro casa in Messene II. 85.

D

Dafne e Leucippo, Ioro storia III. 131. Daippo, scultore, sue opere in Olimpia II. 210. 222. Damea Crotoniata, scultore, sue opere in Olim-

pia II. 216.

Damia Arcade, scultore, sue opere a Delfo IV. 25. Damofonte Messenio, scultore, sua statua di Gibele II. 84. - ristaura la statua di Giove in Olimpia, ivi - sua Diana, ivi - sua statua nel tempio di Esculapio in Messene II. 85. - altre sue opere III. 70 160. 172.

Danao fonda il tempio di Apollo Licio I. 172. e seg.-suo trono I. 173. - suo monumento I. 176. Danza, luogo particolare di Sparta, e statue ivi

I. 264.

Daseo, sue rovine III. 170.

Daulide, città della Focide, sua descrizione IV. 11.

e seg.

Dedala, feste in Platea in onore di Giunone III. 217. Dedalo Ateniese, scultore, uccide Calo e fugge in Sicilia I. 53. - sue opere III. 300. I. 135.

Dedalo ed Icaro, loro storia III. 234.

Dedalo Sicionio, scultore, sue opere I. 166. II. 184. 186. 194.

Delfj, loro dono ad Apollo in Delfo IV. 39.

Delfinio, tribunale di Atene I. 77.

Delfo, capitale della Focide, suo oracolo IV. 14.

- tempio IV. 15. - storia IV. 16. - saccheggi sofferti IV. 18. - sua descrizione IV. 22. e seg.

- descrizione del tempio IV. 65.

Delio, luogo della Beozia presso Tanagra III. 252. Delo, isola, sua nave celebre per la grandezza I. 78. - sciagura provata da quella isola I. 301.

Delta, luogo in Argo I. 178.

Demetrio, figlio di Antigono e sue gesta I. 15. e seg.

Democrazia rappresentata in pittura I. 7.

Democrito Sicionio, scultore, sua scuola, ed opera II. 186. Demostene, sua statua I. 18. - suoi esilj e morte in Calauria I. 18. e seg.

Derrio, luogo della Laconia I. 293.

Despoena, Dea, suo sacro recinto presso Acacesio in Arcadia, e descrizione di esso III. 170. e seg. - tradizione sopra questa Dea III. 182.

Deucalione edifica l'antico tempio di Giove Olimpico in Atene I. 45. - indizi della sua presenza in Atene, ivi.

Diagonte, fiume di confine fra gli Arcadi e i Pisèi II. 238.

Diagora Rodio, e sua stirpe, e loro vittorie atletiche II. 198. e seg.

Diana, suo tempio a Munichia I. 3. - Agrotera, · e suo tempio I. 48. - Brauronia, e sua statua I.59. - Taurica, e suo simulacro ivi - Leucofrine, e sua statua I. 68. - Arista e Callista I. 78. suo recinto sacro presso l'Accademia, ivi - ara in Zostere I. 86. - Selasforo, sua ara, ivi -Amarisia I. 87. - Propilea, suo tempio I. 104. -Salvatrice, suo tempio, e statua di bronzo in Megara I. 109. - in Page I. 121. - Cacciatrice, suo tempio I. 113. - suo tempio edificato da Agamennone I. 117. - Linnèa, e suo tempio in Sicione I. 144. - Ferèa, suo tempio I. 152. -Persuasione, suo tempio I. 178. - Ferèa, sua statua in Argo I. 186. - Ortia, e suo tempio I. 189. - Coriféa, suo tempio I. 199. - Salvatrice, suo tempio e statue in Trezene I. 209. -Licea, e suo tempio in Trezene I. 210. - Saronia, e suo tempio I. 215. - Ifigenia, e suo tempio I. 221. - Cariatide I. 261. - Ortia, suo tempio, ed uso singolare in Sparta I. 280. -Cnagia, e tradizione sopra di essa I. 285. - Limnatide in Laconia, suo tempio I. 303. - Dittinna, e festa, che celebrano in suo onore I. 305.

\*\*Eafria, e sua statua II. 84. - Efesia, ivi e seg. - Alfeèa ed Elafièa, sua statua, e tradizione sopra di essa II. 242. - Lafria, e suo tempio in Patre III. 55. - sua festa, ivi e seg. - Triclaria, suo tempio e sagrificio III. 56. e seg. - Limnatide in Patre, e suo tempio III. 61. - Sotera, suo bosco sagro presso Pellene III. 84. - Imnia, suo tempio e culto III. 116. e seg. - Stinfalia, suo tempio, e prodigio III. 135. - Condileatide, suo bosco sacro, e fatto ivi accaduto III. 137. - Egemone, e racconto sopra di lei III. 194.

Diasti di Macedonia, loro doni a Delfo IV. 35. Didimi, luogo dell'Argolide, e suoi tempi I. 225. Diie, feste ad onore di Bacco celebrate dagli

Elèi II. 250.

Diillo, scultore, sue opere IV. 35.

Diitrefe, sue gesta I. 58. - statua, ivi - perchè rappresentato ferito da freccie, ivi.

Dime, città degli Achèi, sua storia e descrizione III. 50.

Dine, acqua, ove sorge III. 101.

Dinomene, figlio di Gerone, suoi doni in Olimpia II. 209.

Dinomene, scultore, sue opere I. 64.

Diogene Sinopese, capo de' Cinici, suo sepolcro I. 129.

Diomede ed Ulisse rappresentati in pittura I. 56.

Dionisiade, sorgente II. 100.

Dionisicle Milesio, scultore, sue opere II. 224.

Dionisio, scultore, suoi doni in Olimpia II. 175. Dioscuri (Castore e Polluce), loro spedizione nell'Attica I. 42. - loro tempio antico in Atene, e pitture I. 43. - loro nozze colle figlie di Leucippo dipinte da Polignoto, ivi - loro impresa cogli Argonauti dipinta da Micone, ivi - ono-

rati in Cefale borgo dell'Attica I. 86. - quando cominciò il loro culto l. 268. - loro ira contro i Messenj II. 72.

Dira, luogo in Argo I. 188. - ivi comincia la stra-

da che va a Mantinea I. 190.

Dirce, fiume della Beozia III. 262.

Dito, suo monumento III. 164.

Dittinna, suo tempio I. 267.

Dodona, tempio di Giove e faggio sacro ivi esistente I. 42.

Donacone, luogo nel territorio di Tespia in Beozia III. 278.

Donta Lacedemonio, scultore II. 231.

Donusa, città de' Sicioni III. 83.

Doricleda Lacedemonio, scultore, sua Temide II. 145.

Dorio, città della M essenia, sue rovine II. 90.

Dragoni, loro natura I. 199.

Drepano, capo dell' Acaja III. 69.

Drimea, città della Focide IV. 94.

Dromo, luogo di Sparta I. 272. - monumenti, che ivi sono I. 273.

## E

Eacèo, edificio nella isola di Egina, perchè così chiamato, e sua descrizione 1. 203. e seg. Eacidi loro fine 1. 34.

Ebano, sua natura I. 116.

Ebe, sua ara al tempio di Ercole Cinosargo I. 47. - moglie di Ercole, ivi.

Ecate, sua edicola I. 184. - suo tempio celebre in Egina I. 205.

Echinadi, isole III. 141.

Eco, suo portico I. 223.

Edipo, suo monumento presso il tempio delle Erinni in Atene I. 76. - giunge a Colono Ippio presso Atene I. 85. - monumento de' figli III. 243.

Edipodio, fonte in Tebe III. 249.

Efebeo luogo dove gli efebi dimorano, sua situazione I 273.

Eseso ampliata da Lisimaco I. 22.

Efialte, oratore, sua tomba I. 83.

Eforèo, antico edificio di Sparta I. 265.

Efori, loro sala I. 262. loro carica quale fosse ivi. Ege, città dell'Acaja distrutta, sua situazione III. 79.

Egèo da nome ad una tribù di Atene I. 12. - dove si precipitasse dalla cittadella di Atene I. 55.

Egia Trezenio sua tradizione circa Antiope l'Amazone I. 4.

Egialèo, suo Eroo in Page I. 121.

Egie, città della Laconia I. 296.

Egiesi loro astuzia verso gli Argivi III. 71.

Egila città della Laconia, e tempio di Cerere ivi, II. 46.

Egina, isola in faccia all' Epidauria, sua storia I: 202. e scg.

Egio, città dell'Acaja, sua descrizione III. 69. e seg. - sede del Consiglio degli Achèi III. 73.

Egira, città di Acaja, suo arsenale, storia, e descrizione III. 80.

Egisto, sua morte rappresentata in pittura I. 56. - sepolcro I. 166.

Egitto, sepolcro de' suoi figli I. 188. e seg.

Egostena, città della Megaride I. 121.

Elafo, fiume non pereune di Arcadia III. 170.

Elaio, monte di Arcadia III. 181 182.

Elaiti, popolo eolico, loro dono in Olimpia II.168.

Elatéa città della Focide, sua storia, e monumenti IV. 95. - tempio di Minerva Cranèa presso di essa IV. 96.

Elatèesi loro dono a Delfo IV. 49.

Elèa, fertilità di questa provincia II. 251.

Elefanti, chi li possedesse primieramente de'Re di

Europa I. 29.

Elèi, loro storia II. 102. e seg. - loro dono in Olimpia II. 167. 175. - trofèo eretto sopra i Lacedemonj II. 179. - loro spedizione contro i Sicionj II. 185. - confini II. 238. 251.

Elena, tradizione sulla sua morte I. 290.

Elena, isola sulle coste dell'Attica I. 95.

Elena, lavacro I. 128. e seg.

Elene, donna Ebrea, suo sepolcro in Solima III. 125.

Elettra, suo sepolcro I. 166.

Elettra, fiume della Messenia II. go.

Eleusine Eroe eponimo di Eleusi I. 105.

Eleusinio, nome di un tempio di Gerere nella Laconia I. 292. e seg.

Eleutere, città sui confini dell'Attica, e della

Beozia, sue rovine 1. 105.

Eleuteria, acqua che scorre presso Micene I. 167.

Eleuterolaconi, loro città I. 296.

Elice città dell'Acaja distrutta da un terremoto III. 73. - epoca della sua distruzione III. 77.

Elicone, fiume della Beozia III. 274.

Elicone, monte di Beozia, e sua natura III. 268.
- sacro alle Muse III. 270. e seg. - bosco sacro di queste, e monumenti, che ivi si trovano III. 271. e seg.

Elide città capitale della Elèa, suoi monumenti II. 243. e seg. - ginnasio ivi e seg. - foro II.245.

Elide personificata, ed espressa in una statua in Olimpia II. 222.

Eliodoro Alese, suo sepolcro I. 100.

Eliro, città di Creta, suo dono a Delfo IV. 42.

Elissone, fiume della Sicionia 1. 156.

Elissonte fiume, dove sbocca nell'Alfèo III. 155.
- suo corso III. 156.

Ellade personificata, ed espressa in una statua in Olimpia II. 222.

Ellanodiceon edificio in Elide II. 245. e seg.

Ellenio luogo di Sparta, perchè così nomato I.267.

Elo, città della Laconia, soggiogata dagli Spartarni I. 293. - processione che ivi si fa della statua di Proserpina, ivi - sue rovine I. 298.

Emera rapisce Cefalo I. 7.

Emonie, città di Arcadia III. 188.

Endèo scultore, e sue opere I. 68.

Endimione, suo sepolero II. 234.

Enèo dà nome ad una tribù di Atene I. 12.

Enialio, sacrificio che a questa divinità si fà in Sparta I. 273. e seg. - sua statua ne' ceppi I.276.

Enneacrunos fontana, vedi fontana.

Enobio fa richiamare Tucidide dall'esilio I. 60.

Enoe Argiva, battaglia ivi avvenuta e dipinta nel Pecile I. 38.

Epaminonda, capitano Tebano, sue imprese III. 237. e seg. - iscrizione sulla sua statua III. 244.

- da chi fu morto III. 112. - suo sepolero III. 113,

Epicarino, sua statua I. 60.

Epidamnj, loro tesoro in Olimpia II. 230.

Epidauri, loro dono ad Apollo in Delfo IV. 39.

Epidauria, distretto dell' Argolide, sua storia I.194.

Epidauro, città, suoi monumenti I. 201.

Epidauro Limera città della Laconia I. 302.

Epidelio, luogo della Laconia I. 301.

Epimenide Cnossio, racconto intorno al suo sonno, e sua statua I. 36. - suo sepolero I. 179. 265.

Epiro, sua dinnastia I. 26. e seg.

Epito, suo sepolero III. 124. e seg.

Epopeo, suo sepolero I. 153.

Eraclèa, castello degli Elèi II. 241.

Eraclèo, torrente IV. 103.

Eracleoti, loro città sul Ponto Eussino, e doni in Olimpia II. 175., e seg. - in Delfo IV. 39.

Erasino, fiume dell' Argolide, ove nasce I. 190.

Ercina, fiume presso Lebadèa, e tradizione sopra di esso III. 296.

Ercole, sua spedizione contro le Amazzoni I. 4. sua statua nel tempio di Marte in Atene I. 19. soprannomato Cinosargo, e suo tempio I. 47. sua ara, ivi - marito di Ebe, ivi - scultura che
lo rappresentava mentre strozzava i dragoni I.61.
- sua ara I. 84. - suo tempio in Sicione I. 150. favola della uccisione di Ciato suo coppiere I.
160. - torce un olivo confine da lui posto agli
Asinèi I. 199. - dove tagliò la sua clava I. 212.
- suo tempio a Sparta colla statua armata I. 275.
- suo combattimento con Erice I. 279. - prende
Elide II. 106. - suo tempio in Tespie III. 267. porta via il tripode da Delfo IV. 36.

Erculea fonte I. 213.

Erèa, città di Arcadia sua storia, e descrizione III. 145. e seg.

Erèe, feste ad onore di Giunone in Argo I. 188.

Erenèa, borgo de' Megaresi I. 122.

Eretriesi, loro dono in Olimpia II. 178.

Eretteo eroe eponimo I. 12. - vince gli Eleusinj, ivi.

Erettèo edificio nella cittadella di Atene I. 68. - sua descrizione, ivi e seg.

Erice, suo combattimento con Ercole I. 279.

Erice, città di Sicilia, e tempio famoso di Venere ivi III. 193.

Eridano fiume I. 8.

Eridano, fiume dell'Attica, che sbocca nell'Ilisso I. 47.

Erifile, ricerche sul monile a lei dato III. 303. e seg.

Erimanto, fiume di Arcadia, e sue sorgenti III. 139. - cinghiale nelle sue vicinanze ucciso da Ercole, ivi.

Erineo, luogo sulla via di Eleusi I. 104.

Erineo, porto dell' Acaja III. 68.

Erinni, loro tempio in Atene I. 75.

Erisittone figlio di Cecrope, e sua morte I. 6.

Eritre, città della Beozia rovinata III. 215.

Erittonio scaccia Anfizione I. 6. - sua stirpe ivi - tradizione circa di lui I. 43. - rappresentato come un serpente I. 63.

Ermi, luogo di confine fra l'Argolide, e la Laco-

nia I. 230.

Ermione, città del Peloponneso, sua storia I. 218.

- via per la quale vi si va da Trezene, ivi - situazione dell'antica città I. 219. - rovine, che vi si veggono, ivi - situazione della città nuova, e sua descrizione I. 220.

Ermogene Citerèo scultore, sua Venere I. 130.

Erode Ateniese costruisce di marmo pentelico lo stadio in Atene I. 48. - l'Odèo in Patre III. 60.

Eroi, loro are al Falero I. 3.

Erse figlia di Cecrope I. 6. - si precipita dal sasso della cittadella di Atene I. 43.

Eschilo poeta tragico, suo ritratto, e avvenimen-

to meraviglioso I.52.

Esculapio, suo tempio, e statue I. 53. - sua statua con Igièa I. 110. suo tempio in Sicione L. 150. e seg. - a Titane I. 154. - sua statua imberbe in Fliunte I. 159. - Tempio che ne hanno gli Argivi I. 186. - suo tempio celebre presso Epidauro I. 193. e seg. - tradizioni sulla sua nascita I. 194. e seg. - sua statua nel tempio presso Epidauro I. 197. - suo bosco sagro presso Epidauro I. 196. - Egizio, e sua edicola I. 198. - suoi dragoni sacri I. 199. - Medico, sua sta-

tua presso i Cirenèi I. 196. - suo recinto sacro in Epidauro stessa I. 201. - degli Enapadi, e suo tempio I. 271. - Agnita, e suo tempio I. 273. - Cotileo, e sua edicola I. 289. - Filolao, suo tempio I. 299. - tempio in Messene, e statue ivi II. 85. - suo recinto sacro in Egio, statua, e tradizione de' Fenicj sopra questo Dio III. 70. - Ciro, e suo tempio III. 86. - tradizione de' Telpusj sulla sua nascita III. 144. - Archegeta, e suo tempio presso Titorea IV. 89.

Esinnio, sepolcro in Megara I. 118.

Esiodo, poeta, non cantò sulla cetra III. 273. - racconti, ed opinioni sulle sue opere e morte III. 277. e seg. - sepolcro III. 293.

Etemocle, suo ritratto I. 270.

Etida, eroe, onori che riceve II. 86.

Etilo, luogo della Laconia I. 309.

Etiopia, tori di questo paese III. 254.

Etoli, loro doni in Delfo IV. 39. 42.

Etolia, personificata, sua statua IV. 49.

Etolo, suo sepolcro e funerali II. 109.

Eva, castello dell' Argolide I. 229.

Eva, monte della Messenia II. 84.

Evagora, Re di Cipro, statua erettagli in Atene I. 7. - suo buon animo verso gli Ateniesi, ivi - oriundo da Salamina, ivi.

Evandro, passa di Pallanzio in Italia III. 186.

Eubèa, monte presso Micene, e tempio di Giunone ivi I. 167.

Eubulide, sculture, sue opere e doni in Atene I. 5.

Eucadmo, scultore IV. 50.

Euchire di Eubulide Ateniese, scultore, suo Mercurio III. 120.

Euchiro Corintio, scultore II. 190. Euclèa, suo empio in Atene I. 36.

Euclide Ateniese, scultore, sua statua di Giove

in Egira di Acaja III. 81.

Eufranore pittore dipinge in Atene la battaglia di Mantinèa I. 8.

Eumenidi, loro bosco, e tempio presso Sicione I. 153. - loro tempio in Gerinèa III. 78.

Eumolpo Re di Eleusi, sua tomba I. 103. - sua storia ivi e seg.

Evora una delle sommità del Taigeto abbondante in belve 1. 292.

Eupolemo architetto, autore dell'Erèo sul monte Eubea 1. 167.

Eurinome, suo tempio presso Figalia in Arcadia III. 181.

Euripide suo cenotafio, sepolcro, e morte L 4. sua statua nel teatro di Atene 1.52.

Euripilo, suo monumento III. 56.

Euripontidi, loro tempio I. 267.

Euristeo, suo sepolero I. 123.

Eurota, fiume, sua sorgente III. 188.

Eutelida Argivo, scultore, sue opere II. 206.

Eutichide Sicionio, scultore, sue opere, e scuola, alla quale appartenne II. 184.

Eutimo, sua impresa contro il Genio di Temessa II. 196. e seg.

F

aci, corsa, che si fà in Atene I. 84. Falanto monte, e città rovinata di Arcadia III.168. Falaro, fiume di Beozia III. 285. Falero naviga con Giasone a Colco I. 3.

Falero antico arsenale degli Ateniesi I. 2. - porto 1. 3. - tempio di Gerere ivi - edicola di Minerva Scirade ivi - tempio di Giove ivi - monumen-

ti ivi - Via da questo porto ad Atene, e monumenti sopra di essa, ivi - distanza da Atene III. 109.

Falesie, luogo di Arcadia III. 166.

Fama, suo altare in Atene I. 40.

Fara, città della Laconia, prodezza di Aristomene ivi mostrata II. 45.

Fare, città di Acaja sua descrizione III. 65.- suo foro III. 66. - culto di pietre quadrangolari, ivi. Fare città della Messenia riunita da Augusto alla Laconia II. 81.

Farsalj loro dono in Delfo IV. 35.

Fedra, moglie di Teseo, suo sepolcro, I. 2,13.

Fedria, luogo di Arcadia III. 166.

Fellia, fiume, che scorre presso Amicle nella Laconia I. 292.

Felloe, città oscura di Acaja III. 82.

Fenea città, sua descrizione, e storia III. 119

Feneati, popolo di Arcadia, pianura, e città loro occupata dall'acqua III. 118. - loro misteri III. 121. e seg, - loro confini cogli Achei III. 123. loro dono in Olimpia II. 178.

Fenice, fiume dell' Acaja III. 69. Fenicio, tribunale di Atene I. 76.

Fenicunte, porto II. 94.

Fetonte nato di Emera, e Gefulo, e custode del

cielo I. 7.

Fidia, scultore, sua statua della madre degli Dei I 8. - sua statua di Venere Urania I. 37. - suo Apollo di bronzo ivi - sua Minerva di bronzo I. 74. - sua Minerva Lemnia ivi - sua Nemesiza Ramnunte I. 91. - sua statua celebre di Giove in Olimpia II. 124., e seg. - suo studio II. 139. - unico ritratto che egli fece II. 190. - sua statua di Venere Urania in Elide II. 248. - sua Minerva in Elide II. 250. - sua Minerva nel tempio di

questa Dea presso Pellene III. 83. - sua Minerva in Platèa III. 219. - suo Mercurio presso Tebe III. 232. - opere in Delfo IV. 26.

Fidizj de' Lacedemonj ove si tengano II. 265.

Figalia distretto di Arcadia, sua situazione III.181.

Figalia, città di Arcadia, sua storia, e descrizione III. 177. e seg.

Filanorio, luogo dell' Argolide I. 225.

Filesio Eretriese, scultore, suo bue in Olimpia II. 178.

Filetero diserta da Lisimaco, occupa Pergamo, e si rende a Seleuco nemico di Lisimaco 1.25.

Filippèo, edificio rotondo in Olimpia II. 156.

Filopemene, e sue gesta III. 195. e seg. - sua morte III. 204. - iscrizione sulla sua statua III. 206.

Filosseno alla corte di Dionigi tiranno I. 4.

Filotimo Eginese, scultore, sue opere II. 218.

Fiscoa, danza in suo onore II. 144.

Fitalo Eroe, dove ricevè Gerere I. 100. e seg.

Flegj, loro imprese, e distruzione III. 288. e seg. Fliasia, suoi confini I. 156. - sua storia, ivi e seg. Fliasj, loro dono in Olimpia II. 163. - in Delfo IV. 35.

Fliesi, popolo dell'Attica I. 86.

Fliunte, città, sua distanza da Titane I. 156. bosco di cipressi, e tempio nella cittadella I.
158. e seg. - onori che vi riscoteva una capra di
bronzo I. 159. - casa detta indovina I. 160.

Focesi, loro storia, e guerre IV. 3. e seg. - doni

a Delfo IV. 35.

Focico, luogo ove i Focesi radunansi IV. 13.

Foco, suo sepolero I. 204.

Foezi, luogo presso Mantinea, e sepolero ivi III. 112.

Fontana de' nove zampilli in Atene I. 35. - costrutta da Pisistrato, ivi.

Formide Menalio suoi doni in Olimpia II. 176. - sua statua II. 177.

Formione Ateniese, sua virtà I. 60. - suo sepolcro I. 79.

Formione Spartano, dà ospizio ai Dioscuri I. 278. Foroneo, suo fuoco I. 173. - tradizione degli Argivi sopra di lui, ivi - suo sepolero I. 175.

Fortuna, suo tempio in Megara I. 119. - in Corinto I. 130. - Acrèa suo tempio nella cittadella de' Sicionj I. 143. - sua edicola in Argo I. 176. - in Ermione I. 221. - ricerche sopra l'antichità del suo culto II. 82. - tempio, e statua in Elide II. 249. - sua statua in Egira di Acaja, e tradizione di Pindaro III. 81. - suo tempio in Tebe, e perchè associata con Pluto III. 244.

Forza, suo tempio I. 136.

Fradmone Argivo scultore, sue opere II. 200.

Freatti, tribunale di Atene posto al Pireo I. 77. Frine suo aneddoto con Prassitele, e statua dell'

Amore a lei donata I 48. e seg.

Frissa, città distratta, sue rovine II. 238.

Frisso, rappresentato in scultura sull'Ariete I. 61, Frisso, fiume dell'Argolide I. 225. - sua foce I. 228.

G

Galli, situazione del loro paese I. 8. - loro spedizione contro la Grecia I. 9. IV. 50. e seg. - passano in Asia I. 10.

Ganimeda, Dea, suo tempio a Fliunte I. 159.

Gargafia, fonte presso Platèa III. 220.

Gateata, fiume di Arcadia III. 165.

Gelani, loro tesoro in Olimpia II. 231.

Genesio, villaggio dell' Argolide I. 229.

Genetillidi Dee I. 3.

Genetlio, luogo ove nacque Teseo I. 214.

Genio de' diligenti I. 62.

Gennaidi Dee I. 3.

Gerenia, città della Messenia riunita agli Eleuterolaconi I. 311.

Gerione, preteso cadavere suo scoperto I. 97.

Gerone II. tiranno di Siracusa, suoi fatti, e ritratto II. 210.

Geronimo Cardiano scrittore parziale I. 23. 34.

Geronteo, monte di Arcadia III. 124.

Gerontre, città della Laconia I. 298.

Giganti; loro pugna, e statura III. 154. e seg.

Giordano, fiume, suo corso II. 117.

Giove, suo recinto al Pirèo I. 2. - sua statua, ivi - tempio a Falero I. 3. - sua statua nella casa di Polizione in Atene I. 5. - soprannomato Eleuterio, e sua statua I. 7. - soprannomato Buleo, e sua statua I. 8. - suo tempio, e faggio sacro in Dodona I. 42. - Olimpico, e suo tempio in Atene I. 44. e seg. - Panellenio, e suo tempio in Atene I. 45. - Polico, e rito de' suoi sagrificj in Atene I. 62. - Ipato sua ara, e sagrificj I. 68. - Ctesio, e suá ara I. 86. Milichio, sua ara, e purificazione ivi di Teseo I. 101. suo recinto sacro in Megara, chiamato l'Olimpièo I. 109. - Conio, e suo tempio in Megara I. 110. - Afesio, suo tempio I. 123. - sue tre statue a Corinto, una delle quali si chiama Terrestre, l'altra Altissimo, e la terza non ha nome I. 130. - Capitolino, e suo tempio in Corinto I. 135. - Apesanzio I. 163. - Pluvio sua ara in Argo I. 174. - Nemeo, e suo tempio in Argo I. 175. - Salvatore, suo tempio I. 176. sua ara I. 179. - Mecaneo sua ara I. 182. - Larisseo, e suo tempio I. 189. - sua statua portata da Ilio in Argo, ivi - Panellenio, e suo tempio nell'isola di Egina I. 206. - Salvatore, e suo tempio in Trezene I. 212. Scotita, e suo tempio I. 261. - Trofco, e suo tempio I. 267. e seg. - Ambulio I. 270. - Evanemo, e suo tempio, ivi - sua statua più antica di bronzo I. 282. - tradizione de' Messenj sulla sua nascita II. 88. - Olimpico, suo tempio celebre in Olimpia, II- 124. e seg. - statua, ivi, e 127. - ara II. 135. e seg. -Apomiio II. 136. - statue dette Zani, esistenti in Olimpia II. 157. e seg. - altre sue statue ivi esistenti, doni di popoli, e di privati II. 162. e seg. - Orcio, sua statua, e giuramento che si fa avanti ad esso II. 169. - Omagirio in Egio III. 72. - fanciullo, sua statua, e culto in Egio III. 72. e seg. - tradizione, che lo fa nato sul monte Liceo, e sue nudrici III. 174. - Clario, e feste, che si fanno in Tegea III. 208. - Saota, e sua tradizione in Tespie III. 265.

Gitèo, o Gizio, città marittima della Laconia

I. 296.

Gitiade scultore, sue opere I. 285. Giuba Affricano, suo ritratto I. 41.

Giunone suo tempio arso da Mardonio I. 3. - sua statua opera di Alcamene ivi - suo tempio edificato da Adriano in Atene I. 45. Bunéa, suo tempio I. 136. - suo tempio celebre presso Micene sul monte Eubèa I. 167. - Antèa, sua edicola I. 182. - Acrèa suo tempio nella cittadella di Argo I. 188. - Cissèa, sua statua in Epidauro I. 202. - Argiva, e suo tempio I. 270. - Ipercheria, e suo tempio, ivi - Egofaga, e suo tempio I. 276. - suo tempio in Olimpia II. 143. - suo peplo, e corsa in suo onore, ivi - monumenti che ivi si conservano II. 145. e seg. - scoperta ivi fatta II. 154. e seg.

Glauce, fontana I 132.

Glaucia Eginese, sue opere II. 204. 205. 2092

Glauco Argivo, scultore, sue opere II. 175.

Glauco Caristio, Atleta, suoi fatti II. 205.

Glauco Chio, scultore, sua opera IV. 41. - ritrova l'arte di attaccare il ferro, ivi.

Glauco, suo salto III. 257.

Glauco, fiume, sua foce III. 53.

Glippia, villaggio della Laconia I. 299.

Glisante, luogo rovinato della Beozia, e suoi monumenti III. 250.

Gnido, suo culto di Venere I. 2.

Gorgia Leontino, oratore II. 226. - suo ritratto a Delfo IV. 49.

Gorgofone figlia di Perseo, suo monumento I.180. Gortine, città di Arcadia, sua storia, e monumenti III. 152.

Gortinio, fiume di Arcadia III. 152. - detto anche Lusi, e perchè, ivi - sua natura, ivi - suo corso III. 153.

Grazie scolpite da Socrate I. 57. III. 288. - loro tempio presso Amicle I. 285. - scolpite sul trono Amicleo da Baticle I. 186. - come sono rappresentate nella città di Elide II. 246. - loro
numero, e nomi III. 286. e seg.

Grifi, tradizione sopra questi mostri I. 63.

Grillo figlio di Senofonte, sua bravura nella battaglia di Mantinèa I. 8.

I

Jacco, sua statua I. 5.

Jamidi indovini, loro monumento I. 267. - loro stirpe II. 183.

Jampoli, città della Focide, sua storia, e monumenti IV. 99. Ible, città di Sicilia, suo dono in Olimpia H. 166.

due città di questo nome, ivi.

Ictino Architetto del Partenone, e del tempio di Apollo a Basse III. 182.

Ida, suo sepolero I. 269.

Idra Lernèa dove fu nudrita I. 227. - veleno suo, ivi.

Jera, isola emersa III. 164.

Jera isola de' Trezenj, prima detta Sferia, perchè mutò nome I. 215.

Ierotisio, in Messene II. 86...

Jetto, borgo della Beozia III. 260. - suo tempio di Ercole III. 261.

Ificle, suo sepolero III. 120.

Ifigenia, suo Eroo, e tradizione de' Megaresi sulla sua morte I. 117.

Ifinoe, suo monumento I. 118.

Ignoti Dei, loro are al Falero I. 3. - in Olimpia II. 138.

Iidrea isola dell'Argolide I. 219.

Ilaèra, e Febe, loro tempio, e culto I. 278.

Hei, villaggio sulla via di Ermione I. 218.

Ilico, fiume fra Trezene, ed Ermione, sua sorgente I. 214.

Ilio, monte della Laconia I. 305.

Ilisso, fiume dell'Attica I. 47.

Illo figlio della Terra, suo cadavere I. 97-

Illo, figlio di Ercole, suo sepolero L. III.

Imetto, monte dell'Attica I. 87. - api che vi si trovano, ivi - statua di Giove Imettio, ed are di Giove Pluvio, ed Apollo Previdente I. 88.

Imperadori Romani, loro ritratto nel tempio di Diana Salvatrice in Megara I. 109. - loro tempio in Elide II. 247.

Impeto, suo altare in Atene I. 40.

Inaco, fiume dell'Argolide I. 170. - dove nasce I.191.

Iniziazione personificata III. 273.

Ino, suo Eroo I. 116. - tradizione particolare del Megaresi sopra di lei, ivi - si precipita dalla rupe Moluride I. 122.

Ino, acqua che ne porta il nome I. 302. - uso che hanno sopra questa aaqua, ivi - tempio ed ora-colo I. 309.

Ino, villaggio della Messenia II. 92.

Inopo, fiume di Delo creduto nato dal Nilo I. 137. Jolao, sua ara I. 47. - eroo in Tebe III. 358.

Jone di Xuto, suo sepolcro I. 86.

Jonia, sua storia e descrizione III. 6. e seg.

Jonj, loro politica doppia II. 188. - colonia in Asia III. 6., e seg.

Jope, suo Eroo I. 266.

Ipato, monte della Beozia, e tempio di Giove ivi III. 250.

Ipatodoro, scultore Argivo, sue opere in Delfo IV. 27.

Iperborei, loro primizie ad Apollo I. 86.

Iperione di Agamennone, ultimo Re di Megara I. 118.

Ipermnestra, figlia di Danao, suo sepolero I. 179. Ipermnestra madre di Anfiarao, suo sepolero I. 179. Iperteleato, luogo nella Laconia I. 299. - tempio di Esculapio, ivi.

Ippagora, suo dono in Olimpia II. 164.

Ippia, figlio di Pisistrato, sua azione ingiusta I. 57. Ippio, scultore, sue opere II. 213.

Ippocoonte, Eroo de' suoi figli in Sparta I. 275.

Ipoocrene, fonțe de' Trezeni I. 211.

Ippodamia, danza in suo onore II. 144. - sepolcro de' suoi proci II. 239.

Ippodamio, edificio in Olimpia, e sagrifici che ivi si fanno II. 233.

Ippodromo di Olimpia, e sua descrizione II. 235.

Ippola, città rovinata, suoi avanzi I. 308.
Ippolita Amazone, sua morte, e monumento I. 113.
Ippolito, figlio di Teseo, suo recinto sagro in Trezene I. 212. - suo stadio I. 213. - suo sepolero, ivi - sua casa, ivi - suo monumento I. 54. - tradizione Trezenia sulla sua morte, ivi.

Ippomedonte, rovine della sua casa I. 226.

Ippotoonte, eroe eponimo di Atene I. 11. - suo tempio I. 194.

Ipso, villaggio su i confini degli Spartani I. 305.

Ipsunte, città rovinata di Arcadia III. 167.

Ira, monte della Messenia II. 48. - espugnato dai Lacedemoni II. 53., e seg.

Irneto, moglie di Deifonte, favola sulla sua morte I. 200. - suo Eroo I. 201.

Irnezio, luogo dell'Argolide I. 199. e seg.

Iside, suo recinto e recesso sacro presso Titorea IV. 89. - usi che ivi si tengono, ivi - tempio a Corinto I. 128.

Isie, città rovinata dell'Argolide I. 190. - batta-

glia che ivi avvenne, ivi.

Isie, città della Beozia, rovinata III. 215. Ismenio, colle, e fiume a Tebe III. 231.

Isocrate, sua statua, e cose degne di memoria da lui lasciate I. 45.

Istmici, giuochi non interrotti dopo la distruzione di Corinto I. 128.

Istmo di Corinto I. 125. 126.

4

Itome, luogo forte della Messenia II. 25. - distrute to dai Lacedemoni II. 38.

Itomèe, festa in onore di Giove II. 89.

lacare, tiranno di Atene, e sue scelleraggini I. 66.

Lacedemoni, loro prevenzione di non essere mai stati vinti prima della battaglia di Leuttri I. 33.

- loro spoglie appese al Pecile di Atene I. 39.

- loro dono in Olimpia II. 167. - in Delfo IV. 25. 42.

Lacida, borgo dell' Attica sulla strada di Eleusi I. 100.

Lacio, Eroe, suo recinto sacro I. 100.

Laconia, sua storia I. 231., e seg.

Lade, isola rimpetto a Mileto I. 97.

Ladoncea, Iuogo di Arcadia III. 188.

Ladone, fiume di Arcadia, e sua celebrità III. 130.

- suo corso III. 142., e seg. - sue pretese isole III. 145.

Lafae Fliasio, scultore, sue opere III. 81. I. 50. Lafistio, monte di Beozia, e recinto sacro ivi III. 285.

Laide, suo sepolcro I. 129.

Lalicmio, nome del Gonsiglio degli Elei II. 244.

Lamia, città I. 2. - guerra presso di essa I. 65.

Lamo, fiume sulla estremità dell'Elicone III. 278.

Lampea, monte di Arcadia III. 139.

Lampre, borgo dell'Attica, e suoi monumenti I.86.

Lancèa, fonte nella Laconia I. 295.

Lapitèo, luogo della Laconia I. 293.

Larimne, città di Beozia, sua storia, e monumenti II. 259.

Larisio, monte sacro a Bacco I. 298.

Lariso, fiume, confine fra l'Elèa, e l'Acaja II. 252. III. 50.

Larisza, nome della cittadella di Argo I. 187.

Las, città della Laconia I. 305.

Latona, sua ara in Atene I. 86. - parto, ivi-tempio in Argo I. 181.

Laurio I. 1. - miniere di argento, ivi.

Learco Regino, scultore, fece la più antica statua di bronzo di Giove I. 283.

Lebadèa, città della Beozia, e sua storia III. 295. - bosco, ed oracolo di Trofonio nelle sue vicinanze III. 296., e seg.

Lebedo disfatta da Lisimaco I. 22.

Lebene, città di Creta I. 196.

Lechèo, uno de' porti di Corinto I. 128.

Leda, suo uovo I. 278.

Ledonte, città abbandonata della Focide, e sua descrizione IV. 91.

Leena, donna di Aristogitone I. 57.

Legni asati per le statue III. 126.

Leimon, luogo della Ermionide I. 221.

Lelege, suo Eroo I. 266.

Leocare, scultore, sue statue di Giove e del Pópolo I. 2. - suo Apollo I. 8. - sua statua di Giove I. 62. - sue opere nel Filippèo di Olimpia II. 156.

Leocrito, e sua prodezza nella presa del Musèo I. 67., e seg.

Leonida, Re di Sparta, suo monumento I. 271.

Leonideo, edificio in Olimpia II. 140.

Leontisco Atleta, sua arte in rompere le dita dell'avversario II. 189., e seg.

Leos, eroe Ateniese I. 12.

Leostene rappresentato in una pittura al Pireo insieme co figli I. 2. - Capitano degli Ateniesi disfà i Macedoni, ivi, e I. 65.

Lepreo, città della Trifilia II. 111. - vie per andarvi, ivi, e seg.

Lerua, mare, sua distanza da Argo I. 225.

Lerna, fontana I. 135.

Lernèa, iniziazione di Cerere I. 226.

Lesche, edificio in Delfo, e pitture ivi di Poligno, to IV. 67.

Lessa, castello fra Argo ed Epidauro I. 193.

Letrini, borgo della Elèa, sua distanza da Elide II. 242.

Leucasia, fiume II. 90.

Leuce, isola sulle foci dell' Istro I. 290.

Leucea, poeta Argivo I. 34.

Leuciania, fiume della Elèa II. 238.

Leuconio, fonte III. 190.

Leuttra, città della Laconia I. 310. - avvenimento che ivi ebbe luogo, ivi.

Leuttri, città di Beozia, aneddoti sopra la battaglia ivi avvenuta II. 87., e seg.

Libetra, città distrutta sull'Olimpo III. 275.

Libetrio, monte della Beozia III. 285. - Muse, e Ninfe che vi hanno le statue, ivi - sorgenti, ivi.

Libone, architetto, edifica il tempio di Giove in Olimpia II. 124., e seg.

Licaone, Re di Arcadia, suoi fatti III. 89.

Liceo, luogo presso Atene, perche così nomato I. 47.

Licèo, monte di Arcadia III. 174. - stadio ed ippodromo ivi III. 175. - recinto sacro a Giove, ivi.

Licio di Pandione I. 47. - dà il nome di Licj ai Telmissesi, ivi.

Lico, sua casa III. 245. - sepolero I. 142.

Licoa, città di Arcadia distrutta III. 170.

Licone, monte sulla strada di Argo a Tegea I. 189.

Licosura, città di Arcadia III. 174.

Licurgo, legislatore di Sparta I. 234., e seg. - suo tempio I. 279.

Licurgo, oratore Ateniese, sua tomba I. 83. - opere, ivi. Licuria, luogo di Arcadia III. 130.

Lidia, doni de' suoi Re a Delfo IV. 41.

Lilèa, città della Focide, sua storia, e descrizione IV. 92.

Limace, fiume di Arcadia III. 180.

Limne, villaggio della Messenia, e tempio di Diana ivi II. 83.

Linceo, suo sepolcro I. 269.

Lindo, città di Rodi, suo dono a Delfo IV. 48.

Lino, figlio di Apollo, suo sepolero I. 174. - poeta, e suo sepolero, ivi.

Liparèi, loro dono in Delfo IV. 29. 42.

Lircèa, prima detta Lincèa, città dell' Argolide I. 191., e seg. - sua distanza da Argo I. 192.

Lisandro, Re di Sparta, sua morte, e sepolcro III. 280. - esame delle sue imprese, ivi e seg.

Lisimachia fondata da Lisimaco I. 23.

Lisimaco, sue gesta, e guerre I. 21., e seg.-sua morte, e sepolero I. 25., e seg.

Lisippo, scultore, sue opere, I. 119. 149. 175. II. 181. 182. 190. 192. 218. 224., III. 267. 273. Lisistrato Argivo, suo sepolero in Asine I. 225.

Lisone, scultore, sue opere I. 8.

Locri Ozoli, loro etimologia IV. 105.

Locro Pario, scultore, sua statua di Minerva I. 19. Lofi, fiume di Beozia, e tradizione sopra di esso III. 283.

Lucina, suo tempio in Atene I. 44. - tradizione sopra di lei, ivi - maniera onde è rappresentata
dagli Ateniesi, ivi - suo tempio in Megara I. 121.
- suo tempio I. 183. - tempio, ed onori che riscuote presso Ermione I. 223. - suo tempio in
Olimpia II. 231. - suo tempio in Egio III. 69.,
e seg. - suo culto in Clitore III. 132. - tradizione de'Tegeati sopra di lei III. 196., e seg.

Lusi, luogo di Arcadia dove le figlie di Preto furono purgate III. 129. Macareo, figlio di Esculapio, suo tempio I. 311.
Macareo, sue rovine III. 170.

Macaria, figlia di Ercole si dà volontariamente la

morte I. 89., e seg.

Macaria, fonte a Maratona I. 89. - storia sul suo nome, ivi, e seg.

Macedoni disfatti da Leostene I. 2.

Madre degli Dei, suo tempio in Atene I. 8. - statua scolpita da Fidia, ivi - tempio negli Anagirasj I. 86. - suo tempio nell'Acrocorinto I. 136. - onorata in Isparta I. 268. - sua statua più antica nel Peloponneso I. 298. - sua statua più antica di tutte, ivi - Dindimene, e suo tempio in Dime III. 51. - suo tempio presso Tebe III. 262,

Maere, luogo di Arcadia III. 102,

Maghi, loro potere II. 177. Malea, promontorio I. 301,

Maleo, parte del ginnasio degli Elèi II. 244.

Mallunte, fiume di Arcadia III. 166.

Manie, loro tempio III. 164.

Mantinea, città di Arcadia, sua descrizione, e storia II. 103., e seg. - battaglia ivi avvenuta contro Agide Re di Sparta II. 109., e seg. - pittura che la rappresenta I. 8.

Mantineesi, loro doni in Delfo IV. 35.

Manturico, campo III. 189.

Marata, villaggio di Arcadia III. 152.

Maratona, borgo dell'Attica I. 88. - fatti che ivi avvennero, e sepolori di-quelli, che vi combatterono, ivi - prodigio che ivi si ode durante la notte, ivi - aneddoti sulla battaglia I. 89. - lago I. 90. - doni a Delfo per la battaglia IV. 26.

Maratone, eroe I. 38.

Marco Aurelio Antonino Imperadore, sua guerra Sarmatica III. 187.

Mardonio, sepolcro di questo Capitano Persiano III. 215.

Mare morto in Palestina, sua natura II. 117.

Mario, città della Laconia I. 299.

Marmace, sue cavalle e loro sepolero II. 238.

Marpesso, vedova, e sua azione III. 196.

Marsia, sue tibie trasportate nella Sicionia I. 145.

Marte, suo tempio in Atene I. 19. - statua opera di Alcamene, ivi - uccide Alirrotio I.53. - suo tempio a Gelendere I. 214. - suo tempio nella via da Sparta a Terapne I. 290. - suo tempio e bosco sacro a Gerontre I. 299. - sua fonte presso Tebe III. 232.

Martiore, bestia indiana III. 254., e seg.

Maseta, arsenale degli Ermionesi I. 224.

Massalioti, loro dono a Delfo IV. 22. 49.

Massimo, tribunale di Atene I. 76. - detto anche Elièa, ivi.

Mausolo, suo sepolero III. 125.

Medea, sepolcro de'suoi figli I. 132. - va in Atene, e si ritira quindi nella Media, ivi-tradizioni sopra di lei, ivi.

Medonte Lacedemonio, scultore, sua Minerva II. 145.

Medusa, e sua storia I. 180.

Megacle, artista, e sue opere II. 230.

Megalopoli, città di Arcadia, sua fondazione, e storia III. 147., e seg. - popoli che vi contribuirono III. 148. - sua descrizione III. 156., e seg. - portico Filippèo III. 157. - Aristandrèo III. 158. - recinto delle Grandi Iddie III. 158., e seg. - Ginnasio III. 160. - Curia III. 161. - distruzione III. 163.

Megareo, suo sepolcro I. 114.

Megaresi loro Curia I. 115. - dono in Olimpia II. 165. - loro tesoro ivi II. 231. - loro doni a Delfo IV. 39.

Megaride, e sua storia I. 107.

Melampo, suo tempio in Egostena I. 121.

Melane, fiume della Beozia III. 294.

Melanippo, sua storia III. 57.

Menalippo Tebano, suo sepolcro III. 248.

Meleagro, sua morte IV. 83.

Melenee, città di Arcadia III. 147.

Melicerte, sua ara I. 125.

Melissa, moglie di Periandro, suo sepolero I.201.

Menalio, monte, e campo in Arcadia III. 170. Menalo città rovinata di Arcadia, e suoi avanzi

III. 170.

Menandro, suo sepolero I. 4. - sua statua nel teatro di Atene I. 51.

Mendèi di Tracia, loro dono in Olimpia, e loro situazione II. 179.

Meneceo di Greonte, suo monumento III. 261.

Menecmo Naupattio, scultore, sua Diana Lafria III. 55.

Menelaide, platano III. 137.

Menesteo parte dal Falero colle navi contro di Troja I. 2.

Menfi, tempio di Serapide ivi edificato I. 44.

Mennone Egizio, suo colosso I. 115.

Menofane, capitano di Mitridate devasta Delo I. 301. - sua morte I. 302.

Mensa per le corone de vincitori Olimpici II. 154.

Mera, avanzi di questo castello III. 116.

Mercurio suo ginnasio in Atene I. 5. - Agoréo, e sua statua I. 37. - ara I. 84. - perchè abbia un montone al fianco I. 131. - Poligio I. 212. - sua statua singolare in Olimpia II. 178. - Agorèo, e suo oracolo in Fare di Acaja III. 66. -

Feneati, e feste in suo onore III. 120. suo tempio, e statua, ivi - perchè chiamato Crioforo, e rappresentato coll'ariete III. 255. e seg. - Promaco, ed origine di tal soprannome III. 256.

Mesati, città III. 54.

Messa, città della Laconia I. 309.

Messapio, monte della Beozia III. 257.

Messeide fonte in Terapne I. 291.

Messene figlia di Triopa, suo tempio II. 85.

Messene, città del Peloponneso, sua fondazione II. 73. - sua descrizione II. 84.

Messene città di Sicilia II. 64.

Messenia, suoi confini, e sua storia II. 3. e seg. - Reggia de suoi Re II. 9. - sue guerre co' La-cedemoni II. 11. e seg. - occupata, e divisa dai Lacedemoni II. 65.

Messenj, loro costume di seppellire II. 36. - passano in Italia, e in Sicilia II. 63. - occupano Naupatto II. 66. - loro imprese, ivi e seg. - ritornano nel Peloponneso II. 71. e seg. - loro imprese posteriori II. 75. e seg. - loro doni in Olimpia II. 174.

Messeni di Sicilia loro dono in Olimpia II. 170. Metana, castello, ed istmo I. 217. - bagni caldi, ivi.

Metanira, suo tempio I. 106.

Metapontini, loro dono in Olimpia II. 163. - loro tesoro ivi, II. 230.

Metapontio, città d'Italia distrutta II. 231.

Metidrio, città di Arcadia, suoi monumenti III. 168.

Metroo, tempio assai vasto in Olimpia II. 156.

Mezione occupa il regno di Atene I. 12.

Micalesso, città di Beozia, suoi avanzi III.250. - tempio di Gerere, e meraviglia, che ivi accade, ivi e seg.

Micene, città, sue ruine I. 163. - sua storia ivi e seg. - sua distruzione I. 166.

Micone Ateniese pittore, sue opere al tempio di Teseo I. 41. - al tempio de' Dioscuri in Atene 1. 43. - statua da lui fatta II. 194.

Micone Siracusano, scultore, sue opere in Olim-

pia II. 210.

Mida di Gordio fonda Ancira I. 10. - Ancora da lui trovata ivi e seg. - suo fonte I. 11.

Midèa, luogo distrutto dell'Argolide I. 193.

Migonio, luogo nella isola di Cranae I. 297.

Milaonte, fiume di Arcadia III. 168.

Milioria colonna in Olimpia II and

Milliaria colonna in Olimpia II. 223.

Milone Crotoniata, atleta, sua forza prodigiosa II. 216. e seg.

Milziade, suo sepolero I. 88.

Minerva suo recinto al Pirèo I. 3. - soprannomata Scirade I. 3. - sua edicola a Falero, ivi - soprannomata Peonia, e sua statua I. 5. - sua statua nel tempio di Marte in Atene opera di Locro Pario I. 19. - suoi occhi cerulei I. 36. - tradizione de' Libi sopra ciò I. 36. e seg. - perchè si accoppj a Vulcano I. 36. - Igièa, e sua statua I. 58. - gruppo che la rappresentava mentre batte Marsia I. 61. - sua nascita rappresentata in scultura, ivi - mostra la pianta di olivo 1.62. - sua statua nel Partenone I. 63. - assisa scolpita da Endèo I. 68. - a lei è sacra Atene, e l'Attica I. 69. - suo simulacro caduto dal cielo, ivi - lucerna di Gallimaco che le arde dinanzi, ivi - sua contesa con Nettuno, e olivo, che fece nascere I. 70. - Poliade, e doni, che ivi sono, ivi - Equestre, e sua ara I. 85. - Titrone, e sua ara I. 86. - Igièa, e sua ara I. 87. - Equestre, ivi - suo tempio nella cittadella di -164

Megara I. 115. - Vittoria, ed Eantide, ivi - Calinitide, e suo tempio I. 135. - suo tempio dedicato da Epopeo I. 152. - suo tempio a Titane I. 155. - Salpinge, suo tempio in Argo I. 179. - Pania I. 184. - Ossiderce, e suo tempio I. 188. - Steniade suo tempio in Trezene I. 213. - Apaturia, e suo tempio I. 215. - Promacorma e suo tempio I. 219. - Saitide, e suo tempio I. 226. - Ambulia I 270. - Assiopena, e suo tempio I. 275. - Poliuca, e Calcieca, e suo tempio di bronzo in Sparta I. 231. - Ergane, e suo tempio I. 232. - Cidonia, suo tempio II. 238. - suo tempio in Elide II. 250. - Zosteria III. 246.

- Itonia, e suo tempio III. 284.

Minerva, castello di Acaja III. 68.

Minia, suo tesoro, e maraviglia di questa fabbrica III 289. 293. - sepolero III. 293.

Minoa, promontorio I. 303.

Mionia, città de' Locri Ozoli IV. 197.

Mirone Ateniese, scultore, sua statua rappresentante Licio I. 59. - suo Perseo, ivi - sua Ecate I. 205. - opere in Olimpia II. 182. 201. 202. 212. - nel bosco delle Muse sull'Elicone III. 273.

Mirone Licio, sue sculture II. 162,

Mirrinusj, popolo dell'Attica I. 86.

Mirtilo, suo sepolero III. 120.

Mirtoo, mare da chi prese nome III. 121.

Misèo, tempio di Gerere Misia III. 85. - festa, che ivi si celebra, ivi.

Misericordia, suo altare in Atene I. 40.

Misia villaggio dell' Argolide I. 170.

Mitridate sua guerra contro i Romani comandati da Silla I. 50. e seg.

Mnasinoo figlio di Polluce I. 183.

Mnemosine sua statua in Atene I. 5.

Mnesiteo medico, suo sepolero I. 191.

Molotto, suo sepolero I. 99.

Molotto, fiame di Arcadia III. 168.

Molpadia l'Amazzone, saetta Antiope, ed è uccisa da Teseo I. 4.

Moluride, rupe I. 122., e seg.

Morte, sua statua I. 284.

Mossa de' cavalli in Olimpia II. 234.

Motia, città della Sicilia II. 171.

Motone, città II. 95. - sua storia, ivi.

Mummio, Console, suoi doni in Olimpia II.

Munichia, porto I. 3. - tempio di Diana ivi.

Mura della cittadella di Atene I. 52. - bassorilievi che decorano la parte di queste mura che riguarda Noto I: 64. - da chi edificata, ed in quale epoca I. 74., e seg.

Muri langhi edificati da Temistocle l. 4. - distrutti dai Trenta, ivi - rifatti da Conone, ivi - in

rovina, ivi.

Muse, loro statue nella casa di Polizione in Atene I. 5. - Ilissiadi, loro are I. 48. 84 - loro tempio in Trezene I. 210. - loro tempio in Sparta I. 282. - tradizioni sopra il loro nome e numero III. 270., e seg. - loro bosco sagro sull'Elicone III. 271., e seg. - giuochi ivi celebrati in loro onore III. 277.

Museo, collina di Atene, cinta di mura da Demetrio di Antigono I. 67. - perchè così chiamata, ivi - presa dagli Ateniesi condotti da Olim-

piodoro, ivi.

Museo, poeta, pittura che lo rappresenta I. 56. - suoi versi, ivi.

Nafila, fiume di Arcadia III. 176.

Naja, fonte nella Laconia I. 307.

Narcisso, fonte, e tradizione sopra di esso III. 278. Nasi, luogo di Arcadia III. 138.

Nasso, città di Sicilia distrutta II. 214.

Naucide, scultore, sua statua di Ebe I. 168. - sua Ecate I. 184. - sue opere in Olimpia II. 201. 203.

Naupatto, città confinante con Oeantèa, sua descrizione IV. 107., e seg. - conceduta ai Messeni II. 66.

Nauplia, città deserta dell'Argolide, sua distanza da Argo I. 228. - suoi porti, ivi.

Necessità, suo tempio I. 136.

Neda, fiume, sue fonti II. 53. III. 181. - confine dell' Elèa e della Messenia II. 100. - suo corso, ed onori che gli fanno i Figalesi III. 180.

Nemèa, villaggio, e spelonca del leone ucciso da Ercole I. 163.

Nemèi, giuochi, ove si celebrino I. 188.

Nemesi, suo culto, tempio, e statua in Ramnunte I. 91., e seg. - tradizioni sopra questa Dea, ivi.

Neottolemo di Achille, suo sepolero a Delfo IV. 67-

Neride - castello dell'Argolide I. 229.

Nerone, suoi doni al tempio di Giunone presso Micene I. 168. - in Olimpia II. 132.

Nestane, castello di Arcadia, suoi avanzi III. 101.

- padiglione di Filippo di Aminta ivi dappresso, ivi.

Nestore, sua casa in Pilo II. 98. - sue vacche,

ivi, e seg.

Nettuno, sua statua equestre I. 5. - mostra l'onda del mare I. 62. - sua ara nell'Erettèo I. 69sua contesa con Minerva, e acqua, che fece nascere, ivi - Equestre, e sua ara I. 85.-tempio distrutto, ivi - Padre, suo tempio I. 104.

- sua contesa col Sole I. 126. - suo tempio celebre a Corinto I. 126., e seg. - Prosclistio, suo tempio I. 183. - Fitalmio, e suo tempio I. 214. - Tenario, e suo recinto sacro I. 266. - Genetlio, e suo tempio I. 277. - nomi che riceve in Patre III. 63. - Equestre, e suo tempio in Mantinèa III. 109.

Nettuno, lago di questo nome I. 296.

Nicia, pittore, sepolcro da lui dipinto presso Tritèa III. 67. - suo sepolcro I. 83.

Nicocle Tarentino, suonatore di cetra, suo sepolcro I. 100.

Nicodamo Menalio, scultore, sue opere in Olimpia II. 172. 175. 187. 194. 195.

Nilo, tradizione sulla sua origine I. 137. - suo corso II. 117.

Nimbèo, lago I. 301.

Ninfade, luogo di Arcadia III. 165.

Ninfe Sitnidi, acqua nominata da loro I. 108.

Ninfone, edificio presso Sicione I. 153.

Niobe rappresentata co' figli sopra di un tripode I. 52.

Nisèa, porto di Megara, e cittadella I. 121.

Niso, Re di Megara, sua morte, e sepolero I. 47. Nomii, monti di Arcadia III. 176.

Nomofilaci, loro sala I. 262.

Nonacri, città di Arcadia distrutta III. 127.

Noo, fiume di Arcadia III. 176.

Notte, suo oracolo in Megara I. 1100

Odeo di Atene, I. 19. - statua di Bacco I. 35. di Corinto I. 132. - di Patre, e sua descrizione III. 60.

Oeantèa, città de' Locri Ozoli IV. 107.

Oebota, corridore, aneddoto sopra di lui III. 52.

Oenoe, villaggio dell' Argolide I. 191.

Oenomao, sua colonna II. 155. - sepolcro II. 237.

Oenotro, passa in Italia che da lui viene chiamata Oenotria III. 92.

Oenuse, isole II. 94.

Ofi, fiume di Arcadia III. 103.

Oicle, padre di Anfiarao, suo sepolcro III. 169.

Olbiade, pittore, sue opere I. 8.

Olbio, fiume, da chi scavato III. 119.

Oleno, città distrutta dell'Acaja III. 53.

Olimpia, celebre tempio di Giove, e sua descrizione II. 124., e seg. - are che ivi sono II. 137., e seg. - sagrifici che ivi si fanno II. 142. - doni che ivi si veggono II. 156., e seg. - tesori II. 228.

Olimpici, giuochi, da chi stabiliti II. 109. - loro storia II. 118. - amministrazione ed ordine, ivi, e seg. - oleastro del quale erano coronati i vincitori II. 140. - statue erette ai vincitori II. 180.

e seg.

Olimpico, recinto sacro in Atene I. 45. - foro pel. quale uscì l'acqua dopo il diluvio di Deucalione, e riti, che ivi si osservano, ivi.

Olimpièo, recinto sacro di Giove in Megara I. 109. Olimpiodoro, capitano Ateniese, e sue gesta contro

i Macedoni I. 67., e ség. - suoi onori I. 68. Olimpiostene, scultore, sue opere III. 272.

Ohnone, borgo della Beozia III. 260.

Ombellico di Delfo IV. 41. - del Peloponneso I. 160.

Omero, suo ritratto in Delfo, suo monumento nella isola di Io, IV. 66.

Onassimede, scultore, sue opere III. 236.

Onata, pittore, sue pitture III. 219.

Onata, scultore, sue opere II. 172. 210. III. 184., e seg. - Eginese II. 173. - figlio di Micone, ivi - età in cui visse, ivi - lavora con Callitele ad un Mercurio II. 178.

Onchesto, rovine di questa città di Beozia III. 265.

Oneto, scultore, sue opere H. 165.

Onfalione, sue pitture nel tempio di Messene in Messene II. 85., e seg.

Onognato, promontorio della Laconia I. 299.

Orco, sue recinto sagro, e tempio in Elide II. 248.

Orcomeno vecchia, città di Arcadia III. 117.

Orcomeno, città di Beozia, sua storia III. 285., e seg. - monumenti III. 293.

Ore, loro tempio I. 176.

Orestasi, venuti in soccorso de' Figalesi, loro sepolcro III. 180.

Orestasio, città rovinata di Arcadia III. 188.

Oreste, suo sepolcro I. 264. - pietra sulla quale fu liberato dalla mania I. 297. - pietra sulla quale fu purgato I. 210. - sua tenda I. 211.

Orexi, luogo di Arcadia III. 118.

Orfeo, tradizioni sopra di lui III. 273., e seg-

Orizia rapita da Borea I. 47.

Orneati, loro dono in Delfo IV. 48.

Ornee, città dell'Argolide, sua distanza da Argo. I. 192. - disfatta dagli Argivi, ivi - posta ai confini della Fliasia, e della Sicionia, ivi.

Oropo, luogo dell'Attica I. 93. - tempio e culto di Anfiarao, ivi, e seg.

Orsippo, suo sepolero I. 120.

Orti, contrada di Atene I. 46. - tempio di Venere, ivi, e 71.

Ossilo, suo sepolero II. 247. Ostracina, monte di Arcadia III. 115. Ottavia, sorella di Augusto, suo tempio I. 130.

## P

Pace, sua statua in Atene I. 18. - sua statua nel Pritaneo I. 43.

Page, luogo della Megaride I. 113. 121.

Palèa, villaggio della Laconia I. 299.

Palemone, suo tempio a Corinto I. 127. - suo adito I. 128.

Palesi, distretto dell'isola di Cefallenia II. 220.

Paliscio, distretto di Arcadia III. 169.

Palladio (sopra il), tribunale di Atene, e sua origine I. 76., e seg.

Pallanzio, città di Arcadia, doni concessile da Antonino Pio, ed elogio di questo principe III. 186.

-monumenti di questa città III. 189.

Palma, perchè si dia ai vincitori III. 195.

Pamiso, fiume, sue sorgenti II. 83. - suo corso II.91. Panatenèe, nave usata per questa festa I. 78.

Panatte, castello dell' Attica I. 66.

Pandione, suoi fatti I. 12. - sua morte e sepolero, ivi-sue statue, ivi-suo Eroo I. 113.

Pandora, sua favola espressa nella base di Minerva nel Partenone I. 63.

Pandroso, figlia di Cecrope I. 6. - obbedisce Minerva in non essere curiosa sopra il deposito da lei

ricevuto I. 43. - suo tempio I. 70.

Pane, suo tempio sotto la cittadella di Atene I. 75.
- favorisce gli Ateniesi a Maratona, ivi - sua spelonca a Maratona I. 90. - suo tempio, ed oracoli da lui resi III. 173. - tempio nel Liceo, e feste in suo onore III. 175. - Literio, suo tempio I. 214.

Panellenio, monte della isola di Egina, suo tempio di Giove I. 206.

Panopea, città della Focide, sua storia, e descrizione IV. 10.

Panormo, porto dell' Acaja III. 68.

Panteon di Atene I. 13. - edificato da Adriano I. 45. - di Corinto I. 130. - di Ornee I. 192.

Pantia, scultore, sua scuola, ed opere II. 187. 218.

Pao, castello di Arcadia rovinato III. 138.

Parabisto, tribunale di Atene I. 76.

Paraciparissi, città nella Laconia I. 299.

Parapotami, città della Focide, sua storia e descrizione IV. 93.

Parche, loro tempio I. 264.

Parebasio, sepolcro III. 153.

Parnasso, monte della Focide, sue cime IV. 88.

Parnete, monte dell'Attica I. 87. - caccia che vi si fa, ivi - ara di Giove Semaleo, Pluvio, e statua di Giove Parnesio I. 88.

Parnone, monte I. 230.

Paroria, da chi edificata III. 167.

Parrasio pittore disegna per Mis gl'intagli, che dovea eseguire sullo scudo di Minerva I. 74.

Partenia, acqua H. 238.

Partenio, monte, recinto sacro di Telefo, ed altri monumenti che ivi sono III. 210.

Partenone pittura nella quale è espresso Temistocle I. 2. - sua descrizione I. 62.

Patre, città dell'Acaja, sua storia, e descrizione III. 53.

Patrocle, scultore II. 186. - sue opere a Delfo IV.25. Patroclo Ammiraglio di Tolomeo I. 1. - suo castello ivi - campo ivi.

Patroclo isola I. 1.

Pausania Spartano, vincitore a Platea, suo monumento I. 271. - suoi fatti, e sua morte I. 283.

Pausia, pittore, sue pitture nel Tolo presso Epi-

dauro I. 197.

Pecile portico in Atene, e pitture che lo adornaao I. 37. - perchè così chiamato, ivi - spoglie ivi appese I. 39.

Pecile, stazione in Sparta I. 276. - tempi eretti

ivi ad Eroi, ivi.

Pederote, erba I. 152.

Pefno, luogo della Laconia I. 309. - patria de'Dio-

Pegaso Eleuterese, introduce in Atene il culto di Bacco I. 5.

Pelago, bosco presso Mantinèa III. 111.

Pelia, sepolcro delle figlie III. 111.

Pellana, villaggio della Laconia I. 295.

Pellanide, fonte nella Laconia 1. 295.

Pellene, città di Acaja, sua storia, e monumenti III. 82. e seg.

Pelope suo sepolero I. 166. II. 240.

Pelope ( isole di ) I. 218.

Pelopio, recinto sacro nell'Alti di Olimpia II. 133. sacrifici, che ivi si fanno, ivi.

Peloponneso, e sue parti II. 101.

Penelope, suo sepolcro III. 115.

Pentelico, monte dell'Attica I. 87. - cave di marmo, ivi - statua di Minerva I. 88.

Penteo rappresentato in pittura nel momento del

suo eccidio I. 49.

Peonio da Mende, scultore, autore de bassorilievi sul front spizio anteriore del tempio di Giove in Olimpia II. 126. - altre sue opere II. 174.

Pericle suo sepolero I. 79.

Pergameni, loro imprese I. 11.

Permesso, fiume che scorre sotto l'Elicone III. 271.

Peroe, fiume fra Platea, e Tebe III. 220.

Persea, fontana di Micene I. 166.

Perseo, pittura che lo rappresenta avanti a Polidette I. 56. - suo Eroo I. 169. - dove riscuote più onori, ivi.

Persiano, portico in Sparta I. 263.

Persuasione, suo culto stabilito in Atene I. 55. suo tempio in Sicione, e motivo pel quale fu da loro adorata I. 144.

Petra, luogo della Elèa II. 246.

Petraco, precipizio presso Cheronèa, e tradizione sopra di esso IM. 304.

Petroma, cosa sia presso i Feneati, III. 122.

Petrosaca, luogo di Arcadia III. 115.

Pierio, fiume di Acaja, lo stesso che il Piro III. 65. - bosco di platani sulle sue rive, ivi.

Pilo, città della Elèa, distrutta II. 241,

Pilo, città della Messenia II. 98.

Pindaro, suo monumento, e sua morte III. 258., e seg. - sua casa III. 262. - sua sedia di ferro in Delfo IV. 66. - onorato dagli Ateniesi I. 19.

Pirea, bosco presso Sicione I. 153.

Pirene, acqua l. 131.

Pirèo I. 1. - borgo, ivi - fatto arsenale da Temistocle, ivi - conteneva tre porti I. 2. - stanze delle navi ivi poste, ivi, e 88. - sepolcro di Temistocle sul porto grande, ivi - recinto di Minerva e di Giove, ivi - pittura di Arcesilao, ivi - foro marittimo, ivi - monumenti, ivi - tempio di Venere, ivi.

Pirilampe Messenio, scultore II. 188. 219. 222.

Piro, fiume, sua foce III. 53.

Pirrico, luogo della Laconia I. 307.

Pirro, figliuolo di Eacida Re di Epiro, sue gesta in Grecia, in Italia, e in Sicilia I. 26., e seg. - sua stirpe I. 26. - sua morte e sepolcro I. 34. - monumento del luogo ove il suo cadavere fu arso I. 179.

Pirrone, capo della setta de'Pirronisti, suo sepolcro II. 246. 174

Pisa, città della Elèa, distrutta II. 240. - sua storria, ivi, e seg.

Pisia, scultore, sue opere I. 8.

Pisone da Calauria, scultore, sue epere a Delfo IV. 25.

Pitiusa, isoletta avanti l'Argolide I. 219.

Pitodoro Tebano, scultore, sue opere III. 284.

Pittagora Pario, pittore, dipinge le Grazie III. 288. Pittagora Regino, scultore, sua scuola ed opere II.

190. 194. 196. 200. 213. 226.

Pitteo, suo sepolero I. 209.

Pizj, giuochi, che si celebravano presso Delfo ad onore di Apollo, loro instituzione, e storia IV. 18., e seg.

Platanio, fiume della Beozia, sua foce III. 261.

Platanista, luogo in Sparta dove gli Efebi si esercitavano, e sua descrizione I. 273., e seg.

Platanistone, fiume, sua sorgente II. 92. Platanistunte, promontorio di Citera I. 301.

Platèa, città della Beozia, sua storia III. 212., e seg. - sepolcri di quelli, che morirono nella battaglia ivi accaduta III. 216. - suoi monumenti, ivi, e seg. - tempio di Giunone Ninfevomene, e tradizione sopra di essa, ivi, e seg. - tempio di Minerva Arèa III. 219.

Platèa, battaglia ivi avvenuta, nomi de' popoli che vi ebbero parte, e dono mandato da questi in Olimpia II. 164. - in Delfo IV. 36. - dono di que-

sta città a Delfo IV. 39.

Platone, suo sepolero I. 85.

Pletrio, luogo del ginnasio degli Elèi II. 243.

Pleurone, suo Eroo I. 270.

Plisto, fiume della Focide IV. 22.

Pluto, sua statua in Atene portata dalla Pace sua madre I. 18. - in Tebe portato dalla Fortuna III. 244. - in Tespia presso Minerva Ergane III. 266. Plutone, dove discese dopo il ratto di Proserpina I. 104. 225. - luogo a lui sacro presso Ermione I. 223.

Poena, mostro mandato da Apollo agli Argivi I. 119. Poeti, loro famigliarità co' Re I. 4.

Polemocrate, suo tempio I. 229.

Polibio di Licorta, sua statua, e suo elogio III. 157. Policle, scultore, sue opere in Olimpia II. 190.

Policle, suoi figli scultori, loro opere II. 212.

Policleto Argivo, scultore, sua Giunone I. 168. - suo Giove Milichio I. 175. - sua Ecate I. 184. - opere nel tempio di Ortia I. 189. - teatro in Epidauro I. 198 - Venere in Amicle I. 286. - opere in Olimpia II. 184. 191. 200. 203. 213. - in Megalopoli III. 159.

Policleto Argivo scolaro di Naucide, scultore, sue

opere in Olimpia II. 195.

Policna, luogo della Messenia II. 90.

Polidamante, suo ritratto, e sue gesta II. 192. - e seg. - sua morte II. 194.

Polideucia fonte sulla via da Sparta a Terapne I. 292.

Polidoro, suo ritratto I. 265. - sua casa I. 266.

Polignoto, pittore, sue pitture in Atene I. 43. - a Platèa III. 219. - nel Lesche di Delfo IV. 67., e seg.

Polizione, sua casa I. 5.

Pompe, edificio destinato al loro apparecchio I. 5. Pontino, monte, e fiume dell' Argolide I. 226.

Popolo, sua statua I. 2. - pittura che lo rappresenta I. 7. - statua nel Consiglio de' cinquecento I.S.

- degli Spartani, e sua statua I. 264.

Poroselene, delfino meraviglioso, che ivi vedevasi I. 308.

Portici prima di arrivare al Geramico in Atene I. 5. Portico Regio in Atene I. 6. - statue di terra cotta 276

che l'adornavano, ivi, e seg. - altre statue ivi

dappresso I. 7.

Portico dietro il portico Regio, e pitture che lo decoravano I. 7. - di Adriano, e sua magnificenza I. 45.

Portico Persiano in Sparta I. 263.

Posidio, luogo diserto III. 85.

Potamii, borgo dell' Attica, e suoi monumenti I.86.

Potèo, artista, e sue opere II. 230.

Potideati, loro dono a Delfo IV. 30.

Potnie, città rovinata di Beozia III. 228. - culto, e

bosco sacro di Gerere e Proserpina, ivi.

Prasia, borgo dell'Attica, e suoi monumenti I 86. Prassia Ateniese, scultore, fa parte de' bassirilievi sul frontispizio del tempio di Apollo in Delfo IV. 50.

Prassidiche Dee, loro tempio in Aliarto III. 282.

Prassitele, sua opera è il soldato ed il cavallo presso la porta di Atene I. 5.-sue statue di Gerere, Proserpina, e Jacco I. 5. - suoi figli, e loro opere I. 19. - suo Satiro celebre I. 48. - aneddoto fra lui e Frine, e dono che le fa della statua dell' Amore I. 48., e seg. - sua statua di Diana Brauronia I. 59. - statue de' Dodici Dei in Megara I. 109. suo Satiro in Megara I. 119. - sua statua della Persuasione, e di Paregoro, ivi - statua della Fortuna, ivi - sue opere nel tempio di Apollo Prostaterio in Megara I. 120. - statua di Latona I. 181. - suo Mercurio, che porta Bacco II. 146. - suo Bacco in Elide II. 249. - sue opere in Mantinèa III. 106. - in Platea III. 217. - in Tebe III. 234. - sue opere in Tespia III. 267. - statua di Trofonio III. 296.

Prassitele, suoi figli, e loro opere III. 236.

Pratino, suo sepolcro I. 160.

Preto, monumento della sua pugna con Acrisio I. 192.-talami delle sue figlie I. 193.

Preugene, suo sepolcro, e funerali III. 61.

Pritanèo in Atene, ove posto I. 43. - monumenti che lo decorano, ivi.

Pritanèo (nel), tribunale di Atene I. 77.

Pritanèo di Olimpia II. 141.

Procle, tiranno di Epidauro, suo sepolero I. 201. Promaco Pellenese, onori da lui ricevuti in Pel-

lene III. 84. e seg.

Prometeo, residuo dell'argilla, colla quale formò l'uomo IV. 11. - sua ara I. 84. - monumento I.174.

Prone, monte presso Ermione I. 220.

Pronomo, sua arte in suonare le tibie, e suo ritratto III. 236.

Propilèi della cittadella di Atene I. 55. - di Corinto I. 130.

Proserpina sua statua I. 5. - Salvatrice, suo tempio I. 269.

Prospalzi, borgo dell'Attica, e suoi monumenti I. 86.

Protofane Magnesio avea le costole unite I. 97.

Protogene Caunio pittore, sue opere I. 8.

Psifèo, mare I. 214. - olivo selvatico che ivi vegeta I. 215.

Psittalèa, isola davanti Salamina I. 98.

Psofide, città di Arcadia, sua storia, e monumenti III. 138. e seg.

Psofide, cittadella de' Zacinti III. 139.

Psofidj, loro dono in Olimpia II. 167.

Ptoli, cosa fosse III. 115.

Ptolico Eginese, scultore, sue opere II. 202. 207.

Ptoo, monte della Beozia III. 259. - tempio di Apollo ivi, e tradizione sopra Ptoo, ivi - ora-colo che ivi esisteva, ivi.

Pudore, sua statua I. 294.

Puri Dei, chi siano III. 189.

Ramnunte, borgo dell'Attica, e culto di Nemesi ivi osservato I. 91.
Rario, campo presso Eleusi, il primo ad essere seminato I. 104.
Re, magistratura di Atene I. 6.
Reco Samio primo a fondere il bronzo III. 120.
Rhetoi vedi Correnti.
Rhun vedi Corrente.
Rio, promontorio dell'Acaja III. 68.
Ripe, città dell'Acaja rovinata III. 69.
Romani loro guerra con Pirro I. 28. e seg.

S

Dacada Argivo, suo sepolcro I. 181. Saggi della Grecia I. 57. Salamina, e Salamine, isola sulle coste dell'Attica I. 95. - sua storia ivi, e seg. - tempio di Ajace I. 96. - di Diana I. 98. - di Gicreo, ivi. Samia, città II. 114. Samico villaggio della Elèa II. 111. - spelonca delle Ninfe Anigridi II. 113. Sane, città della Tracia II. 179. Santippo Ateniese, sua statua I. 64. Sardegna, sua storia, e dono in Delfo IV. 43. e Sarmati loro corazze I. 53. e seg. Saronico, mare perchè cost chiamato I. 207. Saronie, feste in onore di Diana I. 215. Satiri, loro isole nell'Atlantico I. 59. Satiro celebre di Prassitele I. 48. Satrapa, sua statua II. 249.

Sauro rupe II. 238.

Scambonidi, borgo dell'Attica I. 103.

Scenoma, luogo in Sparta I. 283.

Schenunte, luogo di Arcadia III. 168.

Schiste, via presso Delfo, ove Edipo uccise Lajo IV. 13.

Scia, luogo di Arcadia III. 167.

Sciade, luogo in Sparta dove si ragionava I. 268.

Sciati, monte di Arcadia III. 118.

Scillèo, promontorio dell'Argolide I. 218. e seg. Scillide, e Dipeno, scultori, loro statua di Minerva in Cleone I. 162. – loro opere in Argo I. 183.

Scillide Scioneo, suo ritratto, ed arte in tuffarsi sotto acqua IV. 49.

Scillunte, città del Peloponneso, suoi avanzi II. 114. - ritiro di Senofonte II. 115.

Scionèi, loro spoglie appese al Pecile di Atene I.39. Scira, fiume della Laconia, sua foce I. 306.

Sciro Augure Dodonèo I. 99. - luogo ove cadde, ivi. Sciro luogo, che s'incontra sulla via di Eleusi I. 99.

Scirone, sue scelleraggini I. 123.

Scironia, via I. 122.

Scopa Pario, scultore, sue opere in Megara I. 119.

- in Sicione I. 150. - in Elide II. 248. - in Gortine III. 152. - sua Ecate I. 184. - suo tempio di Minerva a Tegea III. 191. - sue opere in Tegea III. 193. - presso Tebe III. 232. - in Tebe III. 246.

Scotita, villaggio della Laconia I. 260.

Scotussa, città II. 192.

Selasia, città di Laconia, sne rovine I. 261.

Selemno, fiume, sua foce III. 68. - tradizione sopra di esso, ivi e seg.

Seleucia edificata da Seleuco sul Tigri, e popolata di Babilonesi I. 40. Seleuco, capitano di Alessandro, sue gesta, e morte I. 39. e seg. - suo elogio I. 40.

Selino, fiume dell' Acaja III. 73.

Selinunte, villaggio della Laconia I. 299.

Selinunzi, loro tesoro in Olimpia II. 230.

Semele, suo monumento III. 245.

Senodica, suo sepolero I. 143.

Senofilo, scultore I. 186.

Senofonte lo storico si ritira a Scillunte II. 115.

Senofonte Ateniese, scultore, sue opere in Megalopoli III. 158. - in Tebe II. 244.

Sepia, monte di Arcadia, e serpenti, che ivi na-

scono III. 124.

Sepoleri sulla via dal Pireo ad Atene I. 4. - da Megara a Corinto I. 122.

Serambo Eginese, scultore, sue opere II. 207.

Serapide suo tempio in Atene I. 44. - suo culto quando ivi introdotto, ivi - suoi tempi in Egitato, ivi.

Serpenti, loro veleno III. 268. e seg.

Serse porta via le statue da Atene I. 19, - sua tenda I. 50.

Sfatteria, isola avanti Pilo II. 99.

Sferesi, chi essi siano I 272.

Sfero, suo sepolero I. 215.

Sfinge, chi fosse, e dove assaliva i viandanti III. 264.

Sfragidio antro III. 219.

Siadra, Spartano, scultore II. 190.

Sibariti, loro tesoro in Olimpia II. 230 - situazione della loro città, ivi.

Sibille, chi fossero, e nomi di alcune di esse IV. 31.

Sicilia, suoi popoli II. 171.

Sicioni, loro storia I. 138. e seg. - loro maniera di seppellire I. 142. - sepolcro di quelli morti

a Pellene, e Dime degli Achèi I. 143. - loro processione ivi, e seg. - loro tesoro in Olimpia II. 228. e seg. - a Delfo IV. 29.

Sifni, loro tesoro a Delfo IV. 29.

Silanione Ateniese scultore, sua opera in Olimpia II. 190. 216. 217.

Sileno, pietra sulla quale si riposò I. 59. - suo tempio in Elide II. 247.

Silenzio, sua strada in Elide II. 244.

Silla, sue crudeltà, e guerra contro Mitridate I. 50. e seg. - III. 283.

Simone Egineta, scultore, sue opere in Olimpia II. 176.

Simonide alla corte di Gerone in Siracusa I. 4.

Sini, ladrone, e sua scelleraggine I. 125. - ucciso da Teseo I. 126.

Sinnoone, scultore II. 202.

Sipta, castello della Tracia II. 179.

Siracusani, loro dono a Delfo IV. 30.

Sire, luogo di Arcadia confine de' Clitorj, e degli Psofidj III. 138.

Siria Dea, suo tempio II. 83. - suo tempio, e culto in Egira di Acaja III. 81.

Sirma di Antigone, luogo della Beozia III. 262.

Siro, fiume di Arcadia III. 166.

Sita, fiume della Sicionia I. 156.

Smeno, fiume della Laconia I. 305.

Smicito, suoi doni in Olimpia II. 174. e seg.

Smilide Egineta, scultore, sue Ore nel tempio di Giunone in Olimpia II. 145.

Socrate scolpisce il Mercurio Propileo, e le Grazie nella cittadella di Atene I. 57. - testimonianza della Pizia in suo favore, ivi.

Socrate, scultore Tebano lavora alla statua di Cibele III. 262.

Sofocle, suo ritratto nel Teatro di Atene I. 52.

Sofronistere, pietra scagliata contro Ercole che lo fece ritornare in senno III. 233.

Soida Naupattio, scultore, sua Diana Lafria III. 55. Sole, sua contesa con Nettuno I. 126. - concede l'Acrocorinto a Venere I. 136.

Solone Legislatore, sua statua di bronzo I. 39.

Somide, scultore, sue opere in Olimpia II. 218.

Sonno, sua statua I. 284.

Sorone, querceto, III. 138. - caccia che ivi si fa, ivi.

Sosipolide, Genio degli Elèi II. 232. 249.

Sostrato, suo sepolero III. 51.

Soteria, suo tempio in Egio III. 72.

Sparta, capitale della Laconia, sua storia I. 231., e seg. - sua situazione, e monumenti I. 262., e seg. - cittadella I. 281.

Spintaro Corintio, architetto del tempio di Delfo IV. 16.

Stadieo Ateniese, scultore II. 190.

Stadio di Atene, e sua magnificenza I. 48. - edificato da Erode Ateniese di marmo pentelico, ivi - di Argo I. 188. - di Corinto I. 126. - di Epidauro I. 198. - di Egina I. 204. - di Olimpia II. 233. - di Mantinèa III. 108. - di Megalopoli III. 161. - di Tegea III. 192. - di Tebe III. 258. - di Delfo IV. 86.

Stenelo, suo sepolcro I. 184.

Steniclerica, pianura II. 90.

Stenide Olintio, scultore, sue opere II. 223. 224. Stige, acqua che nasce in Arcadia, e sua natura III. 127., e seg.

Stinfalidi, vedi Stinfalo.

Stinfali, popolo Arcade riunito agli Argivi, e Ioro tradizione sopra Giunone III. 133.

Stinfalo, città Arcado-Argiva, sua storia, e mo-

numenti III. 133. - lago ivi prodotto, ivi - sorgente, ivi - uccelli, che vi nascevano III. 134. Stinfalo, fiume III. 133.

Stiri, città della Focide, suoi monumenti, e storia IV. 100.

Stomio, scultore, sue opere in Olimpia II. 218. Stratone, scultore I. 186.

Strongilione, scultore, sue opere, ed arte nel fare animali III. 272. - sua Diana in Megara I. 109. Strutunte, promontorio dell' Argolide I. 224. Sumezia, città di Arcadia distrutta III. 170.

Sunio I. 1. - porto, ivi - tempio di Minerva Suniade, ivi.

#### T

Taigeto, monte della Laconia, da chi ebbe nome I. 231. - sue punte I. 292.

Talame, luogo della Laconia I. 309.

Talao, figlio di Biante, suo sepolero I. 179.

Talete Gortinio, libera i Lacedemoni dalla peste I. 36.

Taleto, una delle sommità del Taigeto, sacra al Sole I. 202.

Sole I. 292.
Taltibio, suo monumento I. 267. - in Egio III. 71.
Tanagra, città della Beozia, sua storia e monu-

menti III. 252. Tano, fiume I. 230.

Tantalo, sue ceneri, ove giacciano I. 182.

Tarassippo, chi fosse II. 235.

Tarentini, loro dono in Delfo IV. 28. 37.

Tartesso, firme, e città II. 228.

Tasj, loro dono in Olimpia II. 173

Taumasio, monte presso Metidrio III. 163.

Teagene, atleta, e suoi fatti II. 207.

1.84

Teagene, tiranno, fontana da lui edificata in Me-

gara I. 108.

Teatro di Atene I. 51. - da chi finito I. 83. - di Corinto I. 126. - di Fliunte I. 159. - di Argo I. 177. - di Epidauro I. 198. - di Egina I. 204. - di Sparta I. 271. - di Elide II. 249. - di Megalopoli III. 161. - di Tebe III. 245. - di Tanagra III. 256. - di Tespie III. 267.

Tebani, loro doni in Delfo IV. 35. - loro tesoro

ivi IV. 30.

Tebe, capitale della Beozia, sua storia III. 221., e seg. - sua descrizione III. 229. - porte, ivi - guerra sostenuta contro gli Argivi III. 230. - sepolcro di que' che morirono nella presa fattane da Alessandro III. 231. - tempio di Apollo Ismenio III. 231. - di Ercole Promaco III. 234.

Tebe di Egitto, distrutta da Tolomeo Filometo-

re I. 21.

Teganusa, isola II. 94.

Tegea, città di Arcadia, suoi monumenti, e storia III. 190. - suo tempio famoso di Minerva Alea III. 191. - tempio di Minerva Poliatide III. 194. - foro III. 195. - legislatori, ivi - suo tribù III. 208.

Tegeati, loro doni a Delfo IV. 24.

Telamone, suo sepolcro III. 123.

Telchini, passati in Beozia III. 250.

Telesilla, poetessa, monumento che la rappresenta I. 177. - suoi fatti, ivi.

Telesta Lacedemonio, scultore II. 166.

Telpusa, città di Arcadia, sua storia, e monumenti III. 142.

Tematia, monte della Messenia II. 92.

Temenio, luogo dell' Argolide I. 228.

Temeno, suo sepolero I. 228.

Temeno ( le porte di ) città della Lidia, e meraviglie ivi scoperte I. 97. Temessa, Genio che l'infestava, e come ne fu liberata II. 196., e seg.-pittura che la rappresentava II. 197.

Temide, suo tempio I. 54.

Temiscira sul Termodonte, assediata da Ercole I. 4. Temistocle, fa del Pireo l'arsenale di Atene I.

1. 2. - suo sepolero I. 2. - sue ceneri trasportate di Magnesia, ivi - suo ritratto nel Pritanèo trasformato in un altro I. 43. - la Pizia ricusa i suoi doni IV. 38.

Tenaro, suo monumento I. 271.

Tenare, promontorio della Laconia I. 367. - tradizioni sopra di esso, ivi.

Tenea, città, sua distanza da Corinto I. 137.

Teneatica, porta dell' Acrocorinto I. 137.

Tenee, fonti III. 118.

Tenero, campo di Beozia III. 263.

Tenne, eroe, tradizione sopra di lui IV. 37.

Teocle Lacedemonio, scultore, sue Esperidi II. 145. - sue opere II. 230.

Teocosmo, scultore Megarese, lavora alla statua di Giove in Megara I. 110. - sue opere a Delfo IV. 25.

Teodetto Faselita, sua tomba I. 101.

Teodoro, attore tragico, suo sepolero, ivi.

Teodoro di Teleclo Samio, primo a fondere il bronzo III. 120. - sua incisione sopra uno smeràldo, ivi - fa la Sciade agli Spartani I. 268.

Teomelide, luogo in Sparta I. 271.

Teomnesto Sardiano, scultore, sue opere in Olimpia II. 219.

Teopompo Eginese, scultore, sua opera in Del-

fo IV. 24.

Teoxenj, giuochi in onore di Apollo presso Pellene III. 84. Tera, la parte del Taigeto, che è fra le punte I. 292.

Terapne, villaggio della Laconia, perchè così

chiamato I. 290.

Tereo, marito di Progne, e sua scelleraggine I.
12.- sua morte, e sepolero I. 113.

Termopili, descrizione di questo passo I. 10. Terone Beoto, scultore, sue opere II. 217.

Terra, suo tempio, e sacerdotessa III. 79. - sua statua in atto di pregare Giove I. 62. - Curatro-

fe, e suo tempio I. 55.

Terremoti, loro natura, ed effetti III. 73., e seg.

Terrore, sua immagine I. 132.

Teseo, suoi regolamenti I. 7. - stabilisce in Atene la democrazia, ivi - risale sul trono dopo la morte di Menesteo, ivi - suo tempio in Atene I. 41. - pitture che lo adornano, ivi - rivale di Minosse per Peribèa, ivi - dono che riceve da Antitrite, ivi - racconti sulla sua prigionia, ivi, e seg. - muore in Sciro I. 42. - le sue ceneri sono trasportate da Cimone in Atene, ivi - epoca della edificazione del Tempio I. 42. - luogo in Atene donde insieme con Piritoo parti per Sparta, e per la Tesprozia I. 44. - sua bellezza, e forza dimostrata al tempio di Apollo Delfinio I 46. stabilisce il culto di Venere Pandemo, e della Persuasione I. 55. - dimentica di cangiare le vele negre, ivi - rappresentato mentre combatte col Minotauro I. 61. - suo coraggio mostrato mentre era fanciullo, I. 72. - favola del toro da lui ucciso I. 73. - suo Eroo presso Colono Ippio I. 85. - si purga della morte di Sini I. 101. - uccide Procruste I. 104. - vince Cercione I. 107. - uccide Timalco figlio primogenito di Megareo Re di Megara I. 112. - suo sasso I. 214.

Tespia, città di Beozia, sua storia, e monumen-

ti III. 265., e seg. - culto dell'Amore III. 266. - suo foro III. 267.

Tesprozia, cose degne di esservi vedute I. 42.

Tessali, loro dono in Olimpia II. 167.

Tetide, suo tempio in Sparta I. 272.

Tetteo, ed Angelione, scultori, fecero la statua di Apollo in Delo

Teumesia, volpe, e tradizione sopra di lei III. 249. Teumesso, luogo sulla via fra Tebe e Calcide, è tradizione sopra di esso III. 249.

Teuti, città di Arcadia, sua storia, e monumenti III. 153.

Teutrone, luogo della Laconia I. 307.

Tiadi, donne consagrate a Bacco IV. 10.

Tiasa, fiume della Laconia I. 285.

Tideo, suo sepolero III. 248.

Tieste, suo sepolero I. 169. - sciagure della sua casa, ivi.

Tifa, città di Beozia sul mare, e suoi monumenti III. 279.

Tilaco, scultore, sue opere II. 165.

Tilfusio, monte, e Tilfusa, fonte della Beozia, e tradizione sopra di esso III. 232,

Timante, atleta, sua morte II. 201.

Timeneto, pittore, suo lottatore 1. 56.

Timone, misantropo, sna torre I. 85.

Timoteo di Conone, sua statua I. 7. 62. sua temba I. 83.

Timoto Milesio, sua cetra appesa allo Sciade, e sua condanna I. 268.

Timoteo, scultore, sua statua di Esculapio I. 213. Tipèo, monte fra Scillunte e l'Alfèo II. 115.

Tirea, castello dell' Argolide I. 229. - battaglia singolare che ivi avvenne fra gli Spartani e gli Argivi, ivi.

Tireo, città rovinata di Arcadia III. 167.

Tiresia, suo sepolero III. 249.

Tiridi, punta del promontorio Tenaro I. 308.

Tirinto, città distrutta dell' Argolide, sue rovine, e mura I. 192., e seg.

Tisagora, artista, fa statue col ferro IV. 48.

Tisameno Elèo, aneddoto sulla sua vita I. 263.indovino, o augure degli Spartani, ivi, e seg.

Tisandro, scultore, sue opere a Delfo IV, 25.

Tisbe, città di Beozia, suoi monumenti, e feste ivi celebrate in onore di Ercole III. 279.

Titane, monte, da chi trasse nome I. 154.

Titorea, città della Focide, sua storia, e descrizione IV. 88. - suoi olivi IV. 91.

Titronio, città della Focide IV. 94.

Tittèo, monte della Epidauria I. 199.

Tiunte, fiume di Arcadia III. 166.

Tizio, suo monumento IV. 11.

Toćnia, città di Arcadia III. 155.

Tolmide, e sue gesta I. 71.

Tolo, edificio in Atene I. 11. - statue di argento che vi sono, ivi - eroi eponimi delle tribù di Atene, ivi - edificio presso Epidauro, e pitture di Pausia, che lo decorano I. 197.

Tolomeo di Lago, e sue gesta I. 13., e seg.

Tolomeo Gerauno, uccide, ingrato, Seleuco I. 40.

- sua morte, ivi.

Tolomeo Egizio, soprannomato Filadelfo, dà nome ad una delle tribù di Atene I. 13. - sue gesta I. 16., e seg. - suo ginnasio in Atene I. 41. - suo ritratto, ivi.

Tolomeo Filometore, e sue gesta I. 20., e seg.

Tornace, monte I. 261.

Trachi, monte presso Orcomeno III. 117. - sua storia, e descrizione III. 136.

Trago, fiume III. 136.

Trajano, sue gesta, statua, e opere II. 132.

Trapezunte, città di Arcadia III. 154.

Trasibulo, suo sepolero I. 78. - sue gesta I. 79.

Trasimede, scultore da Paros, sua statua di Esculapio I. 197.

Treto, strada presso Nemea I. 163.

Trezene, mirto forato, ivi esistente I. 55.

Trezenia, distretto dell'Argolide, sua storia I. 206., e seg.

Tribù di Atene, vedi Atene.

Tricoloni, città di Arcadia III. 167.

Tricrana, isoletta avanti l'Argolide I. 219.

Tricrene, luogo, e sorgenti di Arcadia III. 124.

Trifilia, distretto del Peloponneso II. 111.

Trigono, tribunale di Atene I. 76.

Trinaso, fortezza nella Laconia I. 298.

Triodi, luogo di Arcadia III. 170.

Tripodi, nome di una strada di Atene, e monumenti che vi sono I. 48. - di bronzo ad Amicle I. 285.

Tripodisci, castello I. 120.

Tritea, città degli Achèi, sua descrizione, e storia III. 67.

Tritone, torrente in Beozia III. 284.

Tritone, conservato in Tanagra III. 252. - notizie sopra questi mostri III. 253.

Tritonide, fonte III. 146.

Trittolemo, suo tempio, e statua in Atene I. 35. - tradizione sopra di lui, ivi - suo tempio in Eleusi I. 104. - sua area, ivi.

Troco, luogo dell' Argolide I. 190.

Trofonio, suo bosco, tempio, oracolo, e culto a Lebadèa III. 296., e seg. - origine del suo oracolo III. 300.

Troja, sua presa rappresentata in pittura nel Pecile I. 38.

Tronio, città della Tesprozia II. 163.

190

Tropèa, villaggio III. 142.

Tucidide, richiamato dall'esilio per opera di Enobio è ucciso I. 60. - suo sepolero in Atene presso le porte Melitidi, ivi.

Turia, città de' Messeni data da Augusto ai La-

cedemonj IL 83.

Tutoa, fiume di Arcadia III. 145. Tyrba, festa in onore di Bacco I. 190.

V

Velo di lana in Olimpia II. 131.

Venere, suo tempio al Pirèo I. 2. - onorata dai Cnidj, ivi, e seg. - soprannomata Acrèa, Dorica, Euplea, ivi - Cnidia, ivi - Coliade, I. 3. - sue statue nel tempio di Marte I. 19. - Urania, suo tempio, e culto I. 37.-sua statua opera di Fidia, ivi - suo culto introdotto da Egèo in Atene, ivi-suo tempio in Atmone, ivi-suo tempio negli orti I. 46. - simulacro di Venere Urania, ed iscrizione che vi si legge, ivi - statua, opera di Alcamene, ivi - Pandemo, e suo culto I. 55. - sua statua in Elide II. 248. - edicola sulla via di Eleusi I. 102. - Epistrofia, suo tempio in Megara I. 110. - altro suo tempio in Megara, e suo cognome di Prassi I. 119.- Melanide, suo tempio in Corinto L. 129. - suo tempio nell' Acrocorinto I. 136. - in Sicione I. 151. - Nicefora I. 174., Urania, e suo tempio in Argo L 187. - Catascopia, e suo tempio in Trezene L 213. - Acrea, e suo tempio in Trezene I. 214. - Ninfa, e suo tempio I. 214. -Pontia e Limenia, e suo tempio I. 220. - Morfo, e suo tempio singolare in Sparta I. 277. Armata, ivi-Oftalmitide, sua statua, e edicola

1. 284. - Urania, e suo tempio in Elide II. 248. - suoi antichi simulacri in Tebe III. 244.

Venti, loro ara, e sacrificio I. 155.

Verecondia, suo altare in Atene I. 40.

Vesta, sua statua nel Pritanèo I. 43.

Via sacra da Atene ad Eleusi I. 98. - Scironia I. 122. - a Titane da Sicione I. 153.

Ulisse, perde le cavalle, ed erigge un tempio a Diana Eurippa, ed una statua a Nettuno III. 119. Vulcano, suo tempio in Atene I. 36. - tradizione della sua caduta, e della sedia artificiosa colla quale legò sua madre Giunone I. 49. - pittura che rappresenta questo fatto, ivi - sua ara nell'Erettèo I. 69.

Z

Larace, città della Laconia I. 303.

Zarece, eroe, suo tempio I. 104.

Zefiro, sua ara I. 100.

Zenone di Mnasea, suo sepolero 1. 83.

Zeto, suo sepolero, e tradizione sopra di esso III. 247.

Zoetia, da chi edificata III. 167.

Zostere, borgo dell'Attica, e suoi monumenti I. 86. - etimologia del suo nome, ivi.

#### ERRORI

# CORREZIONI

| Vol. I. | 12. | Teseo sendo ma-<br>rito  | - | Tereo sendo marrito.               |
|---------|-----|--------------------------|---|------------------------------------|
| E .     | 37  | borzo                    |   | borgo                              |
|         |     | Sirene                   |   | Sirena                             |
| 4.0     |     | Sirene                   |   | Sirena                             |
| ž.      | 55  | di oro                   | _ | dorata                             |
|         |     | inalzata                 | - | innalzata                          |
|         |     |                          | _ | per l'oro                          |
| 141     |     | combatte                 |   | combattè                           |
|         |     | a Btrachio               |   | Batrachio                          |
| ~~      |     | gittasseno               | _ | gittassero                         |
|         |     | Fliunte                  |   | Titane                             |
|         |     | arse                     | - | erse                               |
|         | 198 | in grandezza quel-<br>lo | - | in grandezza cede<br>solo a quello |
| 4.      | 267 | Tormopili                | - | Termopili                          |
| Vol.II. | 184 | alti                     |   | Alti                               |
|         |     | garzeni                  | _ | garzoni                            |
|         |     | stadi .                  |   | stadi                              |
|         |     | Venero                   |   | Venere .                           |

Vol.III. 53 ad Eurizie

- ed Eurizie

### APPROVAZIONE

Per commissione del Rino Padre Maestro del Sagro Palazzo Apostolico Filippo Anfossi, ho letto il Volume quarto intitolato, Descrizione della Grecia di Pausania, nè vi ho trovato cosa alcuna contro la S. Fede, ed i buoni costumi, anzi sono di opinione, che sia degno della pubblica luce. Roma S. Pietro in Vincoli 9. Settembre 1818.

D. Michele Guidotti Senese C. R. Lettore Émerito di Sagra Teologia, e Filosofia, e Relatore della Sag. Congregazione dell' Indice,

## IMPRIMATUR.

Si videbitur Reverendiss. P. Mag. Sac. Palatii Apost.

Candidus Maria Frattini Archiep. Philippens. Vicesgerens.

### IMPRIMATUR.

Fr. Philippus Anfossi Ord. Praedic. Sac. Palatii Apostolici Magister.



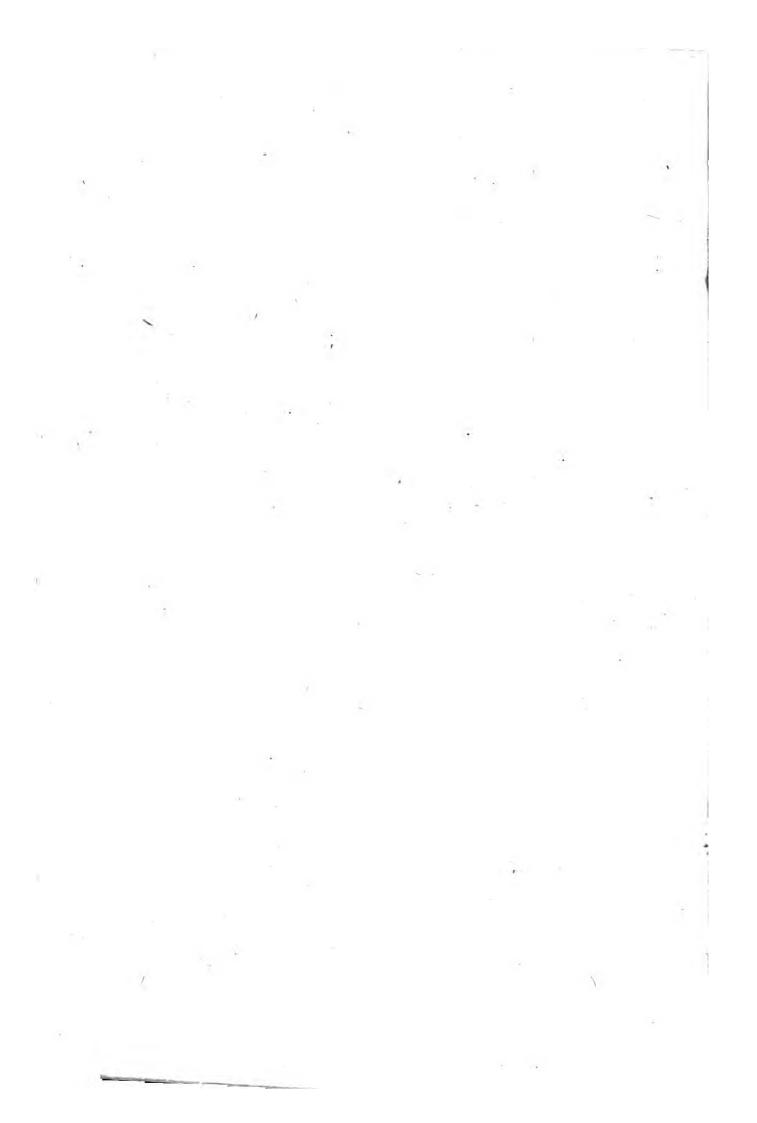

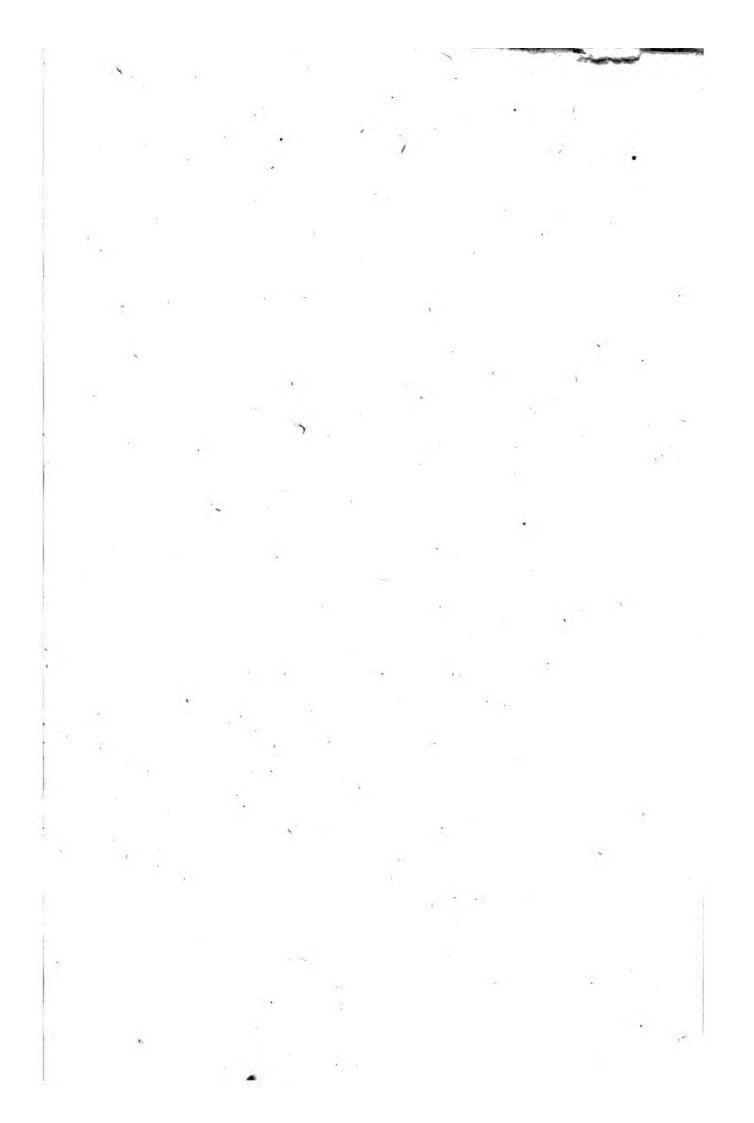

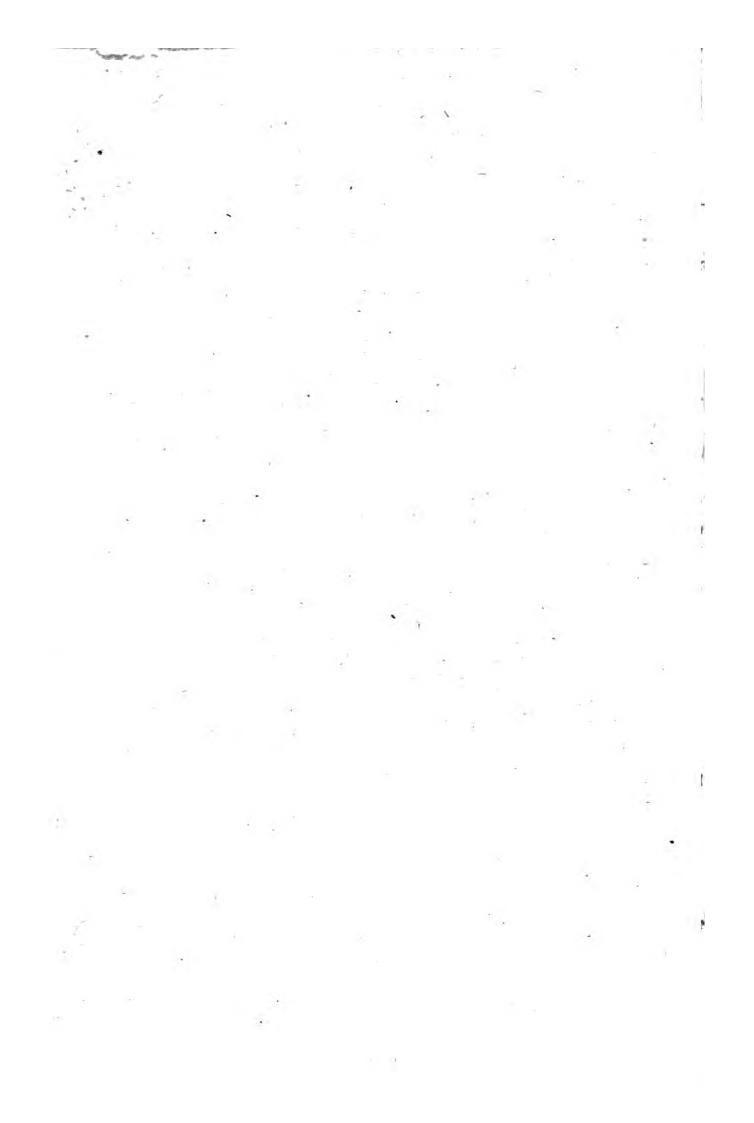

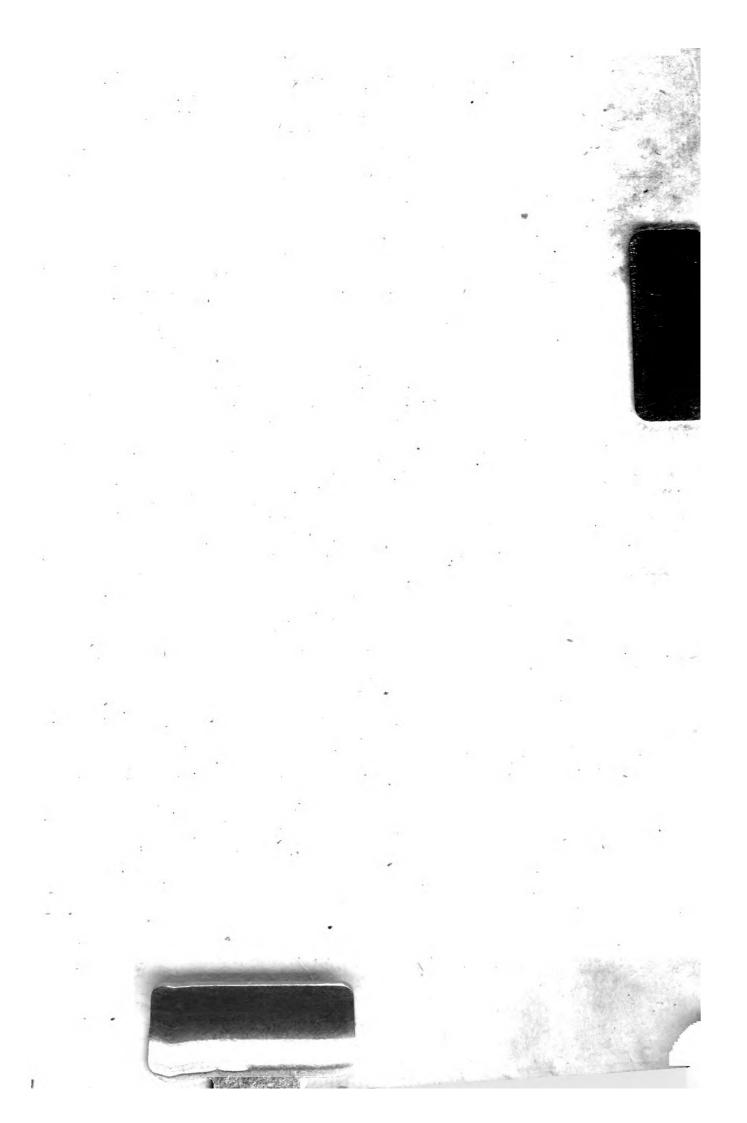

